



11 10 11 8

-

10725

# NOVELLA

# DI GIULIO SANDEAU

versione dal francese

LO SPETTRO DEL FIDANZATO

WASHINGTON IRVING

persione ball'inglese

DI BOSALIA LUCCHESI PALLI

De' Principi di Campofranco



NAPOLI

DALLA STAMPERIA FILANTROPICA 1849.



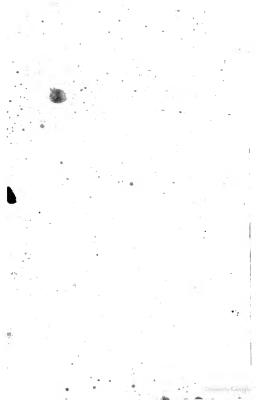

### A D

## ANTONIO LUCCHESI PALLI

CAMPO . E FILANGIERI

PRINCIPE DI CAMPOFRANCO

A te mio diletto Genitore, a te che primo men desti l'idea, a te di cui ogni cenno più lieve è per me sacra legge, e per le cui brame appagare volenterosa ad ogni più ardua impresa m'accingerei, a te questo mio qualsiasi lavoro dedico e consagro appien felice se con benigno viso l'accoglierai.

La figlia tua ubbidientissima
ROSALIA

## CATTERINA

\*\*\*\*\*

#### CAPITOLO PRIMO

#### LA PIEVE

NELLE Marche Francesi, in mezzo a verde prato cinto d'alte montagne, siede un piccol villaggio

che S. Silvano si appella.

Volgendo in tutta la sua estensione lo sguardo seorgere altro non puossi che pochi gruppi di poveri tetti di fresca paglia coperti, riuniti attorno una rustica Chiesa che ben assimigliare potrebbensi a mendicanti fanciuli di cenci vestiti, che alla lor madre appressansi, onde da lei, che amorosa li accoglie, essere riscaldati e protetti.

Povero ma pittoresco è questo piecol paese, e ciò che in esso io prediliggo è l'esser da molti ignorato, e che alcuno girovago viaggiatore non ne abbia fino adesso violato il mistero. Nell'inverno, quivi facendo dimora, vi credereste in Siberia si rigido è il freddo che vi regna, e si arida e sterile diviene la campagna; ma tosto che la rondine annunzia il ritorno della primavera, tutto si allegra, verdeggia, e fiorisce. Il villaggio nasconde la sua miseria sotto il manto del verde fogliame che aprile e maggio gli gittano sulle spalle; i Vilucchi rallegrano le ajuo-

le, gli alberi di ciliege scuotono la lor neve olezzante sul margino del viale, e i tetti medesimi di quelle meschine capanne si trasformano in terrazze dove crescono, e vivono in buona intelligenza delle famiglie di Viole, Garofani,

Semprevive, Baccari e Parietarie.

Sulla piazza della Chiesa, che cingeva una corona di Tigli e di Olmi, ergevasi una casa di meschina appareaza, ma che in mezzo de diruti casolari che ai suoi fianchi vedeansi, avria potudo dirsi un signoril castello. Non era però, a vero dire, altro che un fabbricato mezzo crollante, composto di cortile, giardino, e di un loggiato ombreggiato da grandi alberi di marrone, da cui scopriasi tutta la pittoresca vallata che irriga la Creuse.

All'epoca donde comincia il nostro racconto, codesta casa era abitata da Giovan Fraccesco Paty, che da quasi due lustri era stato rivestito del Sacro Ministero di Curato di quel Vil-

laggio.

Eran già trascorsi venti anni dacche egli, in un rigido inverno, era venuto ad istallarvisi, in compagnia di una sua Sorella giovane ancòra, e di una nipote ancor lattante. Poco dopo il suo arrivo orbo ei rimase della germana, ed alfidò l'orfana nipote alle cure di un'onesta contadina del borgo diseguando in sua mente, d'inviarla, 1 osto che all'età convenevole giunta sarebbe, in un Pensionato della vicina Città; ma quando giunse l'epoca fissata, la fanciulla sofrocata dai singulti, e cogli occhi molli di pianto, gittossi fra le braccia dello zio onde riceverne l'nitimo amplesso, e con le tenere manine aggrappossi si forte alla sua sottana, talche

il buon Curato non ebbe il cuore di staccarnela. Dotato egli era di un'anima ingenua e sensibile, in cui l'amore di Dio invece di soffocarlo, avea fatto fecondare, purificandolo, il germe degli umani affetti. Toltasi in braccio la nipote n'andarono entrambi a fare sparecchiare la Carriuola di Guscio che attendeva presso la porta, per condurre Catterina ( tal'era il nome della fanciulla ) alla Città. Questa inattesa risoluzione colmo di gioia tutti gli abitanti del Villaggio, che teneramente l'amavano, la buona Martache l' avea col suo latte nudrita; ed infine il Curato medesimo, di cui ella rallegrava il cuore, lo spirito, ed il solingo tetto. Inoltre le rendito della Curia, benché al suo mantenimento appena sufficienti, divideansi quasi tutte ai poveri, e quante sventure ciò malgrado non restavano a sollevare !

Per fare educare la nipote in uno degl' Istituti della citta, il Curato avrebbe dovuto togliere alcune somme dal budget ai poveri destinato; onde tutto visto, tutto ponderato, tutto calcolato, ei si decise, e per ragione, e per debolezza, a ritence la Catterina presso di se, el ci

medesimo educarla.

Questa educazione fu quella che doveva, e poteva essere; poiché Francesco Paty, qual'uno dei primi abitatori del mondo, la cui anima allora uscita dalle mani dell'Onnipotente Creatore del tutto, corrotta ancora non era, nè dal contatto della materia, nè dalle umane passioni, ignaro del mondo e delle sue nequizie, non credendo al male, anzi non sospettando pur anco che esister ne potesse, non offivia al certo le qualità necessarie che all'educatore ai giovane don-

zella convenire debbono. Nato da genitori plebei, sin dalla giovinezza al sacerdozio dedicato, egli avea abbracciato il Saero Ministero con vocazione fervente, e sincera; nè mai ambizioso desire aveagli fatto nulla intravedere al di la degli unili, ed austeri doveri ele si era addossato nel fondo di quelle campagne.

Più flate eragli stată offerta una Curia più rispettabile, ma sempre costantemente egli avea rifiutato, dicendo che mai avrebbe potuto persuadersi a deporre la cura del suo Gregge in altre mani, e supplicava che lo si lasciusse vivere o

morire nella sua oscurità.

Avvenne però una volta ehe si possenti e formali furono gli ordini, che dal Veseovo ei ricevè, che dovette seriamente pensare ad ubbidirli. Difatti una Domenica dopo Vespero ei sali sul Sacro Pergamo per annunziare ai suoi Parrochiani la trista novella, e far loro gli ultimi suoi addio. Signoreggiando dapprima la sua emozione, ei eominciò eon voce ferma, ma rimarcando suo malgrado il doloroso stupore ehe si dipingeva su tutt' i volti, come egli nel suo dire procedeva, e veggendo per l'ultima volta intorno a lui riunita tutta quella buona gente, di eui per più di due lustri egli era stato il Pastore, la guida, il sostegno, il padre, vinto dal dolore generale, che appena contener poteva il rispetto del santo luogo, in cui trovavansi, ci fu costretto a ritirarsi precipitosamente non potendo più rattenere il suo pianto, nè soffocare i suoi singulti.

Ma la faccenda non dovea restarne qui. Nella sera di quel medesimo giorno, la Pieve fu invasa da una Deputazione composta dalle persone più ragguardevoli del paese; e presieduta dal degno signor Noirel che riempiva a S. Silvano le triplici funzioni di Maestro di Scuola, di Santese, e di cantore all' organo. Fu egli che prese la parola, ciò che fece nella maniera più semplice e più commovente che avriasi potuto immaginare. Com'egli stesso era in quel momento sinceramente addolorato ed afflitto, il Maestro di Scuola non fe sfoggio d'eloquenza, ne mendicò parole, e per un uomo che nol conosceva, non fe pompa di citazioni latine. Lo scopo della sua arringa era di esprimere al Curato il dispiacere, l'amore, e la riconoscenza del Villaggio e del Comune. Giunto appena egli era all'esordio, quando Francesco Paty commosso e confuso, per ciò che di se dire ascoltava, e delle lodi, che forse, in cuor suo sentia di meritare, die libero sfogo alle sue lagrime che dapprima tacite gli scorrean per le gote, ed il signor Noirel nel più bel punto del suo discorso fu interrotto dai Contadini che tutti ad una voce gridavano « restate, restate, non ci abbandonate, vivete ancora in mezzo a noi. »

Invano l'oratore oltre ogni dire irritato nel vedersi tagliato il filo del suo discorso, e precisamente nel più bel punto, per il quale riscrbato egli avea tutte le risorse dell'eloquenza tentò d'imporre silenzio, che niuno gli die ascolto, e tutti intorno al Curato stringendosi, e prendendogli le mani « non ei lasciate, gridavano, restate, restate con noi ». Alcuni dicevano— Voi avete data l'ultima benedizione al cadavere dei nostri genitori, e redenti i nostri figliuoli nelle acque salutari del Battesimo. Altri — Voi ne avete uniti coi Sacri legami del matrimonio.

« Questi — Voi ci avete salvati dalla miscria. Quelli — Voi ci avete consolati nelle afflizioni, et tutti poi ad una voce restate, restate, vivete fra di noi. Talche Francesco Paty, non potendo più resistere, lor disse che sarebbe audato a gittarsi ai piedi del Vescovo, e domandargli istantemente la grazia di non lasciare il suo diletto Gregge. Detto fatto.

La dimane ei parti dal Villaggio montando una giumenta di dubbio colore, ma infaticabile e sobria oltre ogni credere, e dopo pochi giorni ei ritorno più altero e contento, che se rivestito fosse stato della Porpora Cardinalizia, per aver ottenuto di rimanere il più povero Curato del più povero Villaggio di Francia

tulla.

Tosto di ciò si sparse la novella, e lascio pensare ai miei lettori qual soggetto d'indescrivibile gioia non fosse per S. Silvano, ed i suoi

dintorni.

Può bene ognuno facilmente dopo questo episodio farsi un'idea di Francesco Paty, ed immagginare qual anima era la sua. Possedea egli nello stesso tempo, come l'ho già detto, uno spirito incantevole che non avea mancato di coltivare, ed un'anima affettuosa, indulgente, profondamente invaghita delle bellezze della natura. Con trasporto ed amore ei disimpegnava gli obblighi del Sacro Ministero, e tranquilli trascorrevano i suoi giorni tra la lettura del suo Breviario e quella di Virgilio che fra gli altri poeti ei predileggova, confondendo talvolta nella sua ridente immagginazione i Salmi, e l'Egloghe, i canti Biblici, e le melodie pagane.

Intanto Catterina di giorno in giorno cresceva

fresca qual rosa che all'aere aperto si schiude, in mezzo agli altri fanciulli del Villaggio, e la sua giovane intelligenza si sviluppava come selvalico flore, sotto l'angelica influenza del suo affettuoso Precettore. Divenuta grande ella formò il vanto dello zio, l'amore di tutti, e la consolazione degli sventurati. A sedici anni ella era bella, pia e buona, con sguardo benigno da Dio rimirata, dividendo con lo zio le benefiche cure, e spargendo intorno a sè la felicità, la gioia, e la vita.

Le si davano nel Villaggio i soprannoni di picola Fata per la destrezza, invero meravigliosa, nei lavori di ago, e di piccola vergine per la sua somiglianza ad un ritratto della lliadre di Dio, di cui Francesco Paty avea fatto dono alla Parrocchia. Vero si è però che ella offriva in tutta la sua persona una singolare unione di avvedutezza, e di candore, di vanità sorridente, e di soavità verginale, di vivace allegrezza, e

di dolce melanconia.

Chi l'avria veduta la Domenica assistere alla celebrazione dei Sacrosanti Misteri della nostra augusta Religione, avrebbe in effetti in lei ravvisato un'immagine della Santa Vergine, che tale era la purezza e la regolarità doi suoi tratti, tale l'espressione dei suoi begli occhi neri, tale la grave serenità del suo volto, che in un affetto e vonerazione inspiravano.

Quando ella a diporto sen giva pel Villaggio, in mirare le rotondette sue gote vermiglie al pari della corteccia di rubiconda Pesca, ed il piccol cinto svelto e llossibile qual giunco, avresti creduto essere ella una Fata sorta allora dal calice di una rosa tanta grazia, e tanta leggiadria ella in se riuniva. Buona con tutti in conseguenza da ognun era amata, e lo zio nell'angelica sua ingenuità non mancava di ripetere a chiunque volesse ascoltarlo, che quella fanciulla era pel paese una benedizione del Cielo. Ne s'illudeva, poiche se mai eravi a S. Silvano o nei suoi dintorni qualche miseria da sollevare, e che la borsa del buon Curato era sprovvista di danaro, Catterina mandava a vendere alla vicina Città i ricami di cui ella assiduamente si occupava, o pure montando Annetta, la giumenta dello zio, sen giva questuando pei paesi convicini, e non riedeva mai alla sua abitazione senza qualehe moneta nella scarsella. Subito che si vedea comparire nel cortili, nelle Fattorie, od alla porta di un Castello-Ecco, da ognuno gridavasi, eceo la piccola vergine che questua per gl'indigenti, e tutti amichevolmente accoglievanla, ne era chi nella borsa della questuante negasse deporre una benchè piccola offerta. Conosciuta ella era per sei leghe più lungi dal suo paese, e da per tutto ella venia riguardata qual Angelo nunzio di felicità, e qual buon presagio teneasi la sua apparizione. Era essa che parava le Chiesa nei di festivi. ora con dei freschi fiori da lei coltivati nel giardino della Pieve, ed ora con quelli artificiali che schiudeansi sotto le graziose sue dita. Con diligente cura ella guidava la casa dello zio, e indefessamente occupavasi a rimendare l'unica cotta, e l'unica sottana del buon pastore, talche Francesco Paty affermava aver la nipote raddoppiate le rendite della comune, e ciò era vero.

n Convenitene meco, sovente ei diceva al suo
 n vecchio amico signor Noirel, convenitene meco

che saggia e laboriosa più di ogni altra è la

mia nipote, e che l'onesto giovane che l'otterra in isposa sarà da ognuno invidiato. Vedens te i ricami che il piccolo Giovanni è andato a vendere in Città? Nessun' altra fanciulla in tutto il Borgo potria imitarne un sol punto.
con qual gusto ella para la Chiesa la Domenica, e come rimenda la mia sottana. O la suu mercè malgrado la mia povertà, l'onore è sempre salvo. Vicino mio questa fanciulla ha la sua dote sulla punta delle dieci dita, e il fortunato garzone che la torrà in consorte avrà il suo buon angelo visibile, e alla sua mensa, e al suo focolare.

Non che contraviare Francesco Paty nella sua fervida ammirazione per la nipote, il signor Noi-rel a lui si univa in lodare le qualità di Catterina, che in cuor suo avea destinata in isposa a su figlio Claudio fanciullone di venti anni, destinato a riampiazzare il buon uomo di suo padre nella triplice carica di maestro di scuola, di Santese, e di Cantore all' Organo. Per que-st'ultima funzione Claudio mostrava di gia una rimarchevole attitudine, e la maniera in cui cantava i vesperi avevagli più di una volta fatto meritare gli elogi del suo Curato.

Ed in effetti ei possedeva una voce da Stentore, talche la Chiesa ne era scossa dalla volta alle basi. Egli cantava la Domenica e taceva tutta la settimana; era insomma un giovane timido e silenzioso che non apriva la bocca se non

all' organo.

Lungo e magro come uno spiedo, coi capelli incollati alle tempie, e d'un biondo slavato, bianchiecio, scolorato, gli oechi di color verdognolo, pallida la carnagione, e con un naso a mò

di tromba, eravi però nel suo volto tale una espressione di bontà, di umiltà, e di dolcezza, sovrattutto quando ei guardava la Catterina, ch'era impossibile non esserne tocchi, e che finivasi per non più rimarcare la sua bruttezza.

Malgrado le sue scarne e gracili forme, era dotato di un'erculea forza che mai avrebbesi sospettato ei la potesse possedere senza la circo-

stanza che mi fo a narrare,

Tali erano i sentimenti di rispetto e d'amore che ispiravano nella contrada Francesco Paty, e la sua nipote, che questa sola in mezzo alla campagna era in sicuro come avrebbe potuto essere a S. Silvano sotto il tetto e la vigilanza dello zio. Giammai ella non avea incontrato sul socrisi, i contadini inchinavansi nel vedorla passare, ed i pastorelli scorgendola da lungi toglicansi il berretto e salutavanla con venerazione, mentre che i lor cani eziandio ravvisandola audavano a lambirle affettuosamente le mani ed i piedi.

Avvenne un giorno però che Catterina s' imbattè per la via in una banda di cinque, o sei mascalzoni, che stranieri essendo è vedendo una si bella fanciulla andarne sola lungo le siepi, divisarono assalirla con ingiuriosi motteggi.

La piccola vergine atterrita fermossi e gl' insulti raddoppiavano a lei d' intorno, quando videsi la testa di Claudio al di sopra di un Ajuola.

Veloce più del fulmine, egli ordinariamente si lento e pacifico, scagliossi su quei furfanti, e prendendo per una gamba il più vigoroso e robusto, e sollevandolo in alto come leggiera piuma, e ruotare facendololo, qual arma difensiva adoprollo ad attaccare, battere, e mettere in fuga gli altri suoi compagni. Ciò fatto ei lo gitto semivivo in un fosso fangoso, ed allontanossi tranquillamente senza aver proferito parola, dopo aver rimesso nelle tremanti mani di Catterina le redini ch'ella nel suo spavento erasi lasciata

sfuggire.

Catterina e Claudio erano cresciuti, ed erano stati insieme educati, e già si era pel Villaggio sparsa la voce della loro unione. Ne strana sembrar dovrà tal supposizione, poichè chi mai all'infuori di Claudio che per la sua distinta educazione, e la sua alta posizione sociale non avea pari a S. Silvano, avria potuto non che ottenere aspirar soltanto alla mano di Catterina? Certo si è però che tal maritaggio era la segreta speranza che da lungo tempo carezzava il maestro di scuola, che finalmente decise palesare al Curato, il quale dal canto suo dirizzava da più anni all'istesso scopo i suoi desiri. Entrambi adunque di comune accordo decisero fissar tale unione quando Catterina giunta sarebbe al diciottesimo anno.

Ma era scritto in Clelo che tai nozze mai compire dovrebbonsi, ed in prosieguo vedremo da qual turbine sperditore furon distrutti e inariditi quei modesti destini, e quelle oneste esistenze.

In una sera del mese di maggio, il Curato e la nipote, il maestro di scuola ed il suo figliuolo, eran riuniti nella Sala della Pieve attorno ad un fuoco di legna che screpolavano, e flammeggiavano nel piecolo eamino, poiché sebbene si fosso in Primavera le sore erano ancora molto fresche, e si risentivano della liquefazione delle nevi in quel dolce, ma freddo paese dalla Creuse irrigato.

Assisa presso un tondo che Claudio avea per essa travagliato, poichè egli non era sprovvisto di destrezza nelle arti piacevoli, al lume vacillante che ardea in una lampada di ferro, Catterina avvolgea fra le sue delicate dita delle variopinte carte che cambiavansi quasi istantaneamente in rose ed in gigli, fiori che doveano far più bello ed adorno l'altare della parrocchia nei di festivi.

Il bel vermiglio delle gote della leggiadra fanciulla venia accresciuto dal contrasto di due nere trecce che facean corona al suo volto, e riunivansi poscia ad una profusione di capelli che quale aureola cingevano il suo capo. L'eburneo collo troppo piccolo forse per sostenere il peso di quella graziosa testa oppressa dalle opulenti chiome, era nascosto da un bianco fazzoletto che incrocicchiavasi modestamente sul virgineo seno, ed una veste di mussola oscura stretta attorno il picciol cinto ne facca risaltare maggiormente l'eleganza e la sveltezza.

Ricantucciato sotto la cappa del camino con le mani sulle ginocchia ed i piedi sulle sbarro della sua seggiola di paglia, Claudio contemplava in silenzio, e con aria di stupida ammirazione la Catterina che ad ora ad ora a lui rivolgeva i suo sguardi sorridenti; poiche essa amaya il buon Claudio che sempre per lei avea avuto tante cure affettuose.

Il Curato ed il maestro di Scuola occupavano il centro della stanza, e la buona Marta, la vecchia nutrice di Catterina, se ne stava in un angolo filando del canape intromettendo sovente qualche parola nella conversazione dei suoi padroni.

Quella sera però il discorso volgoa su di un subbietto più grave di quello che ognuno potria immaginare. La festa di S. Silvano Patrono del Villaggio approssimavasi, e tutti e cinque i nostri personaggi, non esclusa la vecchia Marta, interrogavansi con visibile perplessità circa il modo di convenevolmente celebrare un giorno cotanto solenne.

Il rigido verno avea consumato le tenni rendite della Curia, impiegate come abbiam già detto dal buon Curato a sollevare i poverelli, ed i suoi piccioli risparmi anch'essi erano iti per tale

oggetto.

Miei diletti amici, p egli dicea, carezzando con la mano le sue calze di lana nera. « Io » ignoro ciò che addiverrà di noi. La malattia » e la morte del buon Luca mi hanno rovinato, » e ancora la sua vedova con cinque figli è im-» mersa nella più squallida miseria. Il mio Vi-» cario son già due mesi che mi chiede istante-» mente una sottana nuova, il povero giovine » mi ha abbandonato il suo meschino soldo, ed » io non posso dargli ciò che tanto gli abbiso-» gna. Il mio camice è tessuto di rimende e la » mia cotta non regge più. La Dio merce però » Catterina potrà parare l'altare dei suoi più belli fiori , Claudio farà mostra della sonora » sua voce ed il buon S. Silvano sarà al certo » contento; noi ci adopreremo a tutta possa per » festeggiarlo con maggior pompa l'anno vcp gnente. »

Com' ci finiva di pronunziare queste parole, ecco spalanoursi la porta ed entrare il Fattore rurale che gli rimise una lettera, sul cui suggello vedeansi scolpite le Vescovili insegne, Fran-

Completing

cesco Paty l'apri con rispetto, ma come n'ebbe letto il contenuto la lettera cadde dalle sue mani ed ei rimase inchiodato sulla seggiola senza che alcuno avesse potuto trargli dai labbri un sol detto. Catterina raccolse quel foglio e con ansioso sguardo lo trascorse, ma giunta alla fine anchi ella più pallida e tremante, più costernata dello zio immobile rimase. Alla sua volta il signor Noirel lesse quella lettera fatale, e come fu giunto alla prima pagina restò qual uomo colto dalla folgore. Anche Claudio, l'impassibile Claudio, non potè leggere quella strana epistola senza esser colpito di spavento e di stupore.

Ma i miei leggitori saranno ormai curiosi, ed a ragione, di conoscere il contenuto di tal mi-

sterioso foglio; ed io tosto li appagherò.

Trattavasi nientemeno che di una visita Pastorale del Vescovo di quella Diocesi, che il gran Vicario annunziava a Francesco Paty, e vedeto mo qual fatale combinazione, il giorno scelto per tal visita era appunto quello di S. Silvano cansa innocente di tanto imbarazzo, e di tanto turbamento. Or si potra ognuno di leggieri fare un'idea della costernazione che dovette seguire l'annuzio di tanto onore.

Fortunatamente però Francesco Paty era dotato di un carattere imprevidente e non curante di tuttociò che riguardava le realtà e le vanità del mondo, talchè egli tosto appigliossi al partito che migliore gli parve. El via a disse alzandosi. « Non è conveniente che la visita di

- Monsignore sia per noi un soggetto di desola zione. Noi faremo ciò che di meglio potremo, e
- » Monsignore non si mostrerà al certo più esi-
- p gente del buon S. Silvano p. E siceome egli

avea speso tutto il mattino vagando per le Campagne onde oecorrere ai bisogni del suo Gregge, si ritirò per girne a letto dopo aver stretto la mano al signor Noirel augurato la buona notte a Claudio e baciata in fronte la Catterina.

4 Bonta divina » esclamo Marta quando egli fu partito, « festeggiare S. Silvano, ricevere » Monsignor Vescovo, senza una bottiglia di vino » nel collajo, senza un pajo di polli o di papare » nel cortile, e senza dieci scudi in tasca. La cotta del Vicario è logora, quella del signor » Curato cade a pezzi, giustizia celeste che addiverra di noi?

» Il caso al certo è grave » disse il signor

Noirel crollando il capo.

• Come ripararvi » soggiunse Catterina « Il danaro avuto dai miei ultimi ricami è stato ai » poveri distribuito. Ieri ho tentato fare una que-» stua nei Villaggi vicini, ma tutt'i ricchi proprietari sono assenti ed ho raccolto tanto poco » che non vale neppure la pena di rammentar-» lo. Caro signor Noirel non conoscete alcuno che » potrebbe soccorrecti?

It signor Noirel avrebbe potuto offrire se stesso ch'egli avea molto danaro, almeno tutto il paese lo dicea, sebbene a niun costasse averlo veduto. Ma se l'amor proprio del cristiano soffriva della povertà della Chiesa, l'avarizia dell'uomo ancor più forte vinceva l'interno combattimento. Aveva egli l'abitudine di dare due soldi ogni Domenica alla questua che facevasi dopo la messa, e quando ci vedeva Catterina in tali angustie con finta ingenuità ei diceva a io fo ciò che » posso, dò la mia offorta ogni otto giorni. »

Pur nondimeno il pensiero della visita Vescovile lo immergeva in tal momento in angosciosa perplessità. Gli si paravano d'innanzi ad una ad una tutte le rimende della cotta del Vicario, e forse ei pensava a sacrificare generosamente qualche moueta per l'onore della Parrocchia, quando Catterina che fino allora era stata tacita e pensosa, saltando giuliva sulla sua seggiola, qual giovine Falcone sul verde prato « Rimane » ancora una speme » esclamò « ieri passando innanzi l'antico Castello di Bigny ho scorto es-» sere dischiuse l'imposte delle finestre che si-» nora ho visto sempre chiuse, e mi han detto » esserne ritornati i padroni. Io non li conosco, » poiche sono ormai trascorsi venti anni dacche a abbandonarono il nostro paese, ma il cuor mi dice ch' essi son buoni e generosi. Domattina p io partirò sur Annetta, e presenterò loro la n mia borsa di questuante, e ben disgraziata es-» ser dovrò se una o due monete bianche non vi cadranno dentro.

» Eccellente idea » soggiunse il signor Noirel le cui caritatevoli intenzioni nell'udire le parole di Catterina erano svanite, e che ebbro sentiasi di gioia nel vedere data tale soluzione a sì interessante problema. « Eccellente idea » ei ripetè. » È vero che venti anni indietro il conte de Sonp geres non era precisamente un signore generoso e benefico, che anzi egli era irreligioso e niuno ricordavasi averlo veduto assistere al divin sa-» crifizio nei di festivi, ciò nondimeno però Idn dio ed il tempo avranno rammollito il cuore del peccatore. »

La dimane al far del giorno Catterina ador-

nossi come meglio potè. Con diligente cura intrecciò i suoi bei capelli, e traendo da un grande armadio, donde esalavasi un soave olezzo di fiori che eranvi stati racchiusi, un cappello di fina paglia, che non vedea la luce se non nelle grandi feste, premurosa discese nel cortile ove l'attendea Claudio in compagnia d'Annetta, che egli medesimo avea insellato ai primi chiarori del giorno. La piccola Fata svelta e leggiera qual augellino, monto in sella, e tosto disparve nel volgor di un sentiero, non senza avere più di una flata rivolto il capo per vedere e salutare con la mano il povero Claudio che la seguiva cogli sguardi tristo ed lincantato.

Era quella una delle più belle giornate d'Autunno, e Catterina vedea fuggire a sed'innanzi dal rapido trottare della giumenta trasportata, le verde ajuole inebbriandosi dei profumi delle fresche erbette che a lei portavano le aure folleggianti, e sicura ne giva pienamente fidando nella riuscita del passo che andava a tentare.

Tutt'i contadini però in cui per la via s'imbatteva accordavansi nel dirle essere il Castello di Bigny un luogo periglioso, ed il conte de Son-

geres un uomo duro e crudele.

Talché com'ella si avvicinava allo scopo del suo viaggio sentia impallidir la sua speme, e la sua confidenza vacillare. Scorgendo la nera facciata del Castello ch'ergevasi tristamente con le sue torri ed i suoi bastioni in fondo ad un parco piantato di Cipressi, e di Pini, Catterina provò un senso di terrore, e fu sul punto di volgere la briglia di Annetta, e riedere al Villaggio, ma tosto risovvenendosi, e della visita di Monsignore, e della Festa di S. Silvano, e della sotta-

na dello sio, e della cotta del Vicario, riprendendo, come si suol dire, il suo coraggio con ambo le mani diè col piccol piede due e tre colpi nel fianco di Annetta, che di nuovo allegramente trottando non arrestossi che innanzi all'inferriata del Parco.

## CAPITOLO SECONDO

#### IL CASTELLO.

Giunta innanzi l'inferriata del Parco, Catterina scese da sella ed attacco per la briglia la

sua giumenta ad un ramo di Larice.

Di già gli alberi non facean più schermo col loro rezzo agli infocati raggi del Sole, che giunto era al meriggio, e pur nondimeno la nostra eroina partita era dal Villaggio ai primi albori, però ben cinque leghe avea dovuto trascorrere, che tale distanza S. Silvano dal Castello di Rigny separava, ed Annetta che non era un Pegaso avea ancor reso più lungo il viaggio di tratto in tratto arrestandosi per fiutare lungo le aiuole, o per mordere i germogli delle piante novelle, e l'erbette che qual verde tappeto copriano i bordi della via.

Dopo aver dato uno sguardo al suo abbigliamento, la gràziosa questuante fortemente commossa dischiuse la porta, e coma stava per varcare la soglia, scorse da lungi Claudio ansante

e premuroso venirne alla sua volta.

În veggendolo Catterina teme non fosse accaduto qualche sinistro alla Pieve<sup>1</sup>, e pallida e tremante ver lui rivolse i passi. « E qual grave motivo qui ti guida o Claudio « gli disse c-

a sterrefatta . a Catterina concedio esitando ri-» spose » se tu mel credi rimonta sur Annella, e riediameco al Villaggio senza spingere più oltre questa avventura. Delle strane e shiistre » voci circolano su questo Castello. Tre ore dopo , la tua partenza m' imbattei nel vecchio Radip gois, che mi disse. Ho visto testè passare la p piccola Vergine che va a questuare a Biguy, neglio per lei sarià l'audare a questuare al-1 l'Inferno. Mamma Simon mi ha detto lo stesso, p e tutti quelli che t'an veduta a passare mi hanno ripetuto le medesime parole. Allora io a » tutta lena correndo qui son venuto, e la Dio n mercè ancora a tempo son giunto. Catterina » ten prego non andarne più oltre, questo è l'avviso di tutto il Villaggio. .. » Eh via « disse Catterina sorridendo, seb-

bene alquanto scoraggiata. 

El via , qual

male vuoi tu che mi avvenga? L'unico da tomersi-saria l'essec congedata, e rifornarmene

come son venuta con le mani vuote c la borsa

leggiera. Ma che Dio sia pur lodato; duro e

rudele per quanto si vuole egli sia , io non

posso credere che il conte de Songeres respinga senza pietà una povera creatura qual io sono.

Checché ne dicano non è alcerto una belva ,
ne noi siamo qui alla? porta del Castello di

Barbableu. 

Barbableu. 

1

A tai detti Claudio pose un dito sulle sue l'abbra e volse intorno uno sguardo timido e misterioso, e dopo essersi assicurato che non eravi li alcuno che potesse ascoltarlo ε Catterina a bassa voce ei disse ε Sebbene egli non abbia la » barba Bleu, ma bianca, grigia, o nera, il conte » de Songeres non vale alcerto meglio di colui, n e il suo Castello è più sicuro di quello. Ritorna Catterina, le Capinere non tentano entrare nel nido dei frosoni, e le bisce non rischiano appressarsi alla tana dei Lupi e delle Volpt. >

» Tu vuoi persuadermi « replicò Catterina »

» che questo conte mangia la giovinette. »

s Ebbene c a lei Claudio, s sappialo una volta. Si dice ch'egli abbia ucciso la sua consorte, e che perciò da più di venti anni ci fuggi dal Castello. Da un mese ch'egli è di ritorno non ha visto nè parlatto ad alcuno, e
coloro che da lungi l'hanno scorto a traverso gli alberi del parco, affermano essere egli
più tristo e terribile di prima. Inoltre il suo
amministratore il signor Robineau non ha nè
un buono, nè un amabile aspetto. Io lo conosco costui, egli è un manigoldo che da
venti anni che dimora nel Castello non ha
dato neppure un cencio ai poveri, nè un soldo alla Parrocchia.

 Ma Claudio, rispose la fanciulla, sedendosi s scoraggiata sopra un verde poggio; cosa addiverra di noi? Non pensi tu alla festa di S.
 Silvano, alla visita del vescovo? Marta non ha nulla jeri sera esagerato, il pollato ed il cellato sono affatto vuoti, ed il nostro scrigne

non racchiude neppure uno scudo. Il Camice di mio zio non puole più reggere, tanto è rimendato; ed in quanto alla cotta del Vicario

mendato; ed in quanto alla cotta del vicario
 il cuore mi si squarcia solo in pensarvi.
 È vero disse il Claudio ciò strappa l'anima.

Domenica scorsa, mentre io cantava, mi cadde lo sguardo su questa disgraziata cotta, e la

voce mi mancò.

Ebbene soggiunse Catterina quale idea a rá Monsignore dell'ordine con cui é tenuta la Pieve?

. Come lo riceveremo? Quale opinione pren-

Derà egli di noi?
 Eh via esclamo Claudio Marta fara una

o torta di granone che tu stessa servirai con un buon bicchiere di Sidro, e Monsignore sarebbe ben incontentabile se ritornato a Limoges non si vantasse d'aver mangiata la più squisita torta » della sua diocesi servita dalla più onesta don-» zella del paese. Mio povero Claudio, disse Cat-» terina sorridendo tristamente. Tu sembri, non o dubitare della gravità della circostanza. Per » esempio; supponi per poco che tuo padre rio ceva da Parigi una lettera che gli annunzi volere il Re visitare la sua scuola. Ciò non aco cadrà forse mai, ma pure nulla al mondo è a impossibile. Come allora il signor Noirel non metterebbe a tortura il cervello, e di, e » notte faticherebbe per apprestare una recezione degna a tanto ospite? Tu stesso mio buon Claudio non ten staresti con le mani in mano! Di, indosseresti in quel giorno la tua veste o logora sotto i gomiti? Potresti far a meno di » porre un oca allo spiedo? No, ebbene è più » che un Re quegli la cui visita ne venne an-» nunziata, è più che un Imperatore colui che » dovrà assidersi alla nostra povera mensa e riposarsi sotto l'umile nostro tetto. È un prino cipe di S. Chiesa, è un nomo di Dio, è un

rappresentante della divinità su questa terra. » A tai detti Claudio macchinalmente si fe un A tai cooce, e quindi volse gli sguardi a Catterina che di un occhiata in silenzio ricambiollo. Ma peco dopo tutto ad un tratto la fanciulla alzossi quasi ferma decisione presa avesse : « Si vada, disse, non voglio che dir si possa aver » io nulla trascurato per salvare l'onore del Vil-

laggio.

» Scommetterei che questo conte non è poi » tanto cattivo quanto si dice, ed ho il presentimento che ei sara tocco dalle mie preghiere. Dimmi, non sono io forse bella così vestita? Soggiunse, mirandosi con compiacenza o qual pastorella, che in mezzo ai prati adornatasi ad un limpido rio si specchia. Sup-» poniamo che tu fossi il Conte de Songeres, e ch'io ti presentassi la mia borsa di que-» stuante, di, negheresti farvi cadere qualche moneta?

Dh mia Catterina con voce commossa l'onc- sto giovine rispose prendendole la piccioletta mano che fra le sue strinse. Oh mia Catterina » s'io fossi il conte de Songeres e che tu a me presentassi la tua borsa di questuante, io vi

» gitterei il Castello, il parco, il podere, ed infine il mio cuore.

» Vedi danque che la mia impresa bene riu-» scirà, disse la fanciulla saltando con effusio-

» ne di gioia al collo di Claudio.

Die Die ti ascolti e vegli su te, questi dis-» se, ma per maggior sicurezza io ti accompa-» gnerò. » No, ciò non sarebbe prudente, rispose colei

o dopo avere per pochi istanti rillettuto, e sembrerebbe un segno di diffidenza. Io andrò sola,

» e tu qui mi attenderai.

De la tua volontà sia fatta, disse Claudio » soffocando un sospiro di rassegnazione. In ogni caso togli questo lischietto; soggiunse porgendogliene uno chei medesimo avea formato con un ramo di auro. Io mi aggirerò intorno al parco, e se mai avrai d'uopo di me, fischia e sii pur certa che non indugerò ad accorrere

n in the secorse.

o Grazie, grazie, o Claudio, a lui Catterina a stringendogli la mano con brusca familiarità. » so bene che tu sei valoroso quanto buono man-» suelo come agnellino, e forte come Leone. Io non oblierò giammai in qual modo mi proteg-» gesti contro quei manigoldi che m'insultavano, » credendomi sola , e indifesa ; egli è ben vero, » mio Claudio, che quando ti mischi in nna faca cenda ne sai bene cavar le mani. Si piena fio ducia ho io nel tuo coraggio, e nella tua af-» fezione che andrei teco in capo al mondo. Però rassicurati, che niun pericolo qui mi minaccia, e sii pur certo che questa volta pop trai startene colle mani alla cintola. Attendi-» mi quì, guarda la mia Annetta, e prega lddio che accordi un esito felice alla mia intrapresa, e se mai nuovamente triste immagini » t'ingombreranno la mente, discacciale da te lungi pensando alla gioia che proveremo, se » il mio disegno riesce, nel girne entrambi alla

il mio disegno riesce, nei girne entrama aila
 idità, e provvederne di tutti gli arnesi neces tari a ben correlare la nostra casa, ed a parare il tempio pella sollennità del nostro Santo
 Protettore, e per degnamente ricevere il no stro ospite Augusto.

A tanta bella prospettiva un sorriso sfiorò, suo malgrado, le labbra del mesto Claudio, ma veggendo Catterina inoltrarsi nel parco, una unbe di tristezza parve sul suo volto addensarsi, e come da gelida mano senti stringersi il cuore. Havvi alle volte in noi un istinto che le nostre sciagure ne fa presentire, ed in tal caso
trovavasi il buon Claudio; poiche egli tal ansia,
e tal timore provava come se preveduto avesse
che da quel giorno datar dovesse ogni sua sciagura, e cominctare l'infelicità di tutta la sua
vita. Tristo e selvaggio era quel parco folto di
alberi settentrionali.

Quivi non cresceva l'alberella dalle tremoli foglie, nè il lussoreggiante Larice, nè il castagno dai bianchi fiori, nè il mesto salec coi suoi flessibili rami baciava l'arido suolo; ma al cielo ergovansi e pini. e cipressi immobili e tristi guai spettri-

L'astro maggiore del firmamento parea sdeparasse di suo splendore irradiare quel tetro luogo, e solo ad ora ad ora vedeasi tra gli altissimi alberi penetrare un fuggevol e debol raggio di luce. Non un flore qui si schiudeva, ne quivi il garrire degli augelli ascoltavasi; ma solenne silenzio, ma incerta luce quivi regnava, e le umide esalazioni dei folti alberi rendeano l'aere, che vi si respirava fetido qual'altio di un moribondo.

Ma qual diversa scena però si offriva agli sguardi del viatore che la campagna vicina trascorreva l'Azzurro velo era disteso sul cielo sereno, gli augelli che garrir d'intorno s'udivano pareano in loro linguaggio cantare le lodi dell' Eterno Creatore del tutto, l'Olezzare delle verdi erbetto e dei variopinti fiori di soave fragnaza empiva quel dolce aere, e ad ora ad ora volubili farfalle dall' uno all' altro arbusto n'andavano, ed appena toccatili colle loro ali trasparenti ne giano altrove a posare. Fra l'orbetto

vedeansi scintillare più che Amatiste Smeraldi o Rubini, piecioli insetti opra stupenda della mano di Dio, e in mirare i quali, si perfetti essi sono, l'uomo il suo nulla conosce. La Rondine più che freccia veloce percorrea l'aerco spatio, gli agnelli saltavano nel verde prato dove gli altri armenti pascolavano, le colline echeggiavano del lieto canto delle villanelle che ai campestri lavori ne givano, ed infine parea aver la natura d'ogni sua bellezza ornata quel di la campagna, che qual pudibonda giovane sposa trae, saliva tra gli amplessi della Primavera.

Una barriera insormontabile sembrava disciungere il selvaggio e deserto Parco dalle bellezze della creazione nella ridente pianura adunate, talche ogni sguardo rimaneva colpito dal contra-

sto ch'era tra loro.

Ben scorgevasi che da quel luogo per lunghi anni era stato assente il padrone. I Rovi e le spine coprivano i sentieri , verdastra ed insalubre era l'acqua delle fontane, i marmorei sedili rotti , giaceano ascosi sotto l'erbe , ed il prato lesté di fiori cosparso da piante parassite cra stato rimpiazzato. Tutto pareva non aver qui vita , e turbata la solenne tranquillità venia dal tremer delle erbe agitate dalle Lacerte che fra lor passavano , o da qualche torma di selvatici augelli che dalle spesse macchie fuggivano, gettando rauche e cupe grida.

In fondo al Parco ergevasi il castello, le cui alte ed annerite torri, cinte di merli, più tristo aspetto a quel luogo davano. Le vecchie mura d' Edera erano coperte, le imposte delle finestre rotte ai lor lati pendeano, le pietre della scalinata divise più non offrivano sicuro il passaggio, e le girelle sui ferri irruginite giacevano. Fino la brezza, che altrove letizia nei cuori

ispirava, quivi in lamento mutavasi.

Catterina che nel porre il piè sulla soglia provato avea suo malgrado un sentimento di terrore nell'attraversare il parco senti raddoppiar il suo sgomento, che al colmo giunse nel vedersi innanzi a quel Feudal eastello, da cui il moto e la vita sembravano essersi per sempre allontanati.

Poiché ella chbe più liate d'inforno volti gli sguardi, senza vedere alcuna traccia d'orme di nomini o di bestie su quella terra impresse, con tremante mano tirò una pesante catena di ferro, che sembrava ad una campana appartenere. Difatti un tintinnio lugubre rimbombò al di fuori, e cacciò un nuvolo di corvi, e di uccelli di rapina che fuggivano spaventati da quel suono nuovo per loro, e Catterina atterrita ambo le mani pose sul cuore onde comprimerne i palpiti violenti.

Appena l'eco finito avea di ripetere l'ultime vibrazioni della campana, che dei passi posanti udironsi avvicinare misti ad un sordo mormorio. La fanciulla più che mai spaventata deciso avea di darsela a gambe, senz'altro attendere, quand'eco sui cardini rugginiti stridere la massiccia porta, ed uscirne, qual'orso irato dalla tana, un uomo che tosto ella riconobbe avendolo più fiate nelle sue escursioni incontrato.

Era questi un vecchiotto di bassa statura, il di cui laido volto non avreste saputo se alla Fuina, o al Chacal assomigliare. Vestiva egli un lungo soprabito di castorino che scendevagli fino ai piedi da grosse scarpe coperti, e completava la sua abbigliatura un berretto di pello di Lontra che neppur fè econo di levarsi veggendo la Catterina, e su lei fissando i suoi maligni sguardi « Qual ardire è il vostro » le disse « e con p qual dritto osate voi qui entrare e suonare la » campana del castello? Chi siete voi e a che » venite a turbare a quest'ora la tranquillità di p questo luogo?

» Signor Robineau, voi che siete tanto buone » e compassionevole « eon morente voce comin-

» ciò a dire la Catterina. »

Il signor Robineau non è nè buono, nè comp passionevole, « ripigliò colui » dite su ciò che p qui vi mena, che non ho tempo da perdere in esordi.

» Signor Robineau c più che mai turbata re-» plieò la fanciulla » io sono la nipote del Curato di S. Silvano.

» Che importa a me di ciò « disse il vegliar»

» do di nuovo interrompendola. »

» E vorrei, se pur mi si concede parlare al » conte de Songeres, che ho udito dire essere tornato da più di un mese nei suoi domint.

» Ah, ah eolui dopo averla dalla testa ai pie-» di per più volte guardata con aria maligna ed insultante. Ah, ah, ora tutto comprendo. » Voi siete quell' avventuriera che se ne và sola » vagando per le campagne, e pitoecando per

» le case? Ora mi aceorgo perche non giungea-» mi nuovo il vostro volto, che più fiate in » voi mi sono imbattuto. In fede mia bellissimo

» mestiere esercitate, e me ne congratulo sinp eeramente eon voi.

» È vero, o signore, con nobil fierezza ri-» spose Catterina è vero che sovente vò elemo-» sinando per le case, ma non ne arrossisco che i poveri del Villaggio sanno bene qual asojo
 fo del denaro che raccolgo, e sevoi avete creduto di omiliarmi, di gran lunga vi siete ingannato. lo seno una mendicante, ed è quesso il solo titolo che junanzi a Dio mi glorifica.

» fica. » Capisco rispose il vecchio fauno con un sa-» tanico sorriso, capisco bene che con si fresco » volto non troverete alcuno che vi respinga, . La merce vostra la carità è divenuta la vir-» tù più facile a praticarsi per tutto il Villag-» gio, ed ella costa meno di ciò che guadagna » in ispecie per quelli che largamente l'eserci-» tano. Ma qui, carina, perdete il vostro tempo, » Voi siete un insolente, a lui Catterina che » sebbene non avesse compreso il senso degli ol-» traggianti motteggi, pure senti coprirsi le guau-» ce di pudico rossore. Voi siete un insolente, » ed io nou merito che così mi trattiate. Io qui non venni per essere da voi insultata, ma per » parlare al conte, or dunque conducetemi da

Jui.
Ji vostri desideri non ponno esser soddisfatti, mia bella, che il padrone non riceve le donne della vostra specie, e poi egli è assonte, e malgrado la vivacità della vostro nere pupille, ed il vostro seducente sorriso, a quest'ora ei vi avrebbe fatta cacciare fuori dei suoi stati.
Andate, mia cara, andate a chieder grazio

altrove, La cacciagione alla quale appartenete non viene a cibarsi sulle nostre terre. » Ciò detto quel ribaldo rientro nel castello, e ne richiuse con violenza la porta, lasciando Cat-

ne richiuse con violenza la porta, lasciando Catterina immobile sulla gradinata, pallida, esterrefatta, cogli occhi pregni di lagrime, ed ane-

lante il seno pel rattenuto pianto.

Ella era ancora nella stessa posizione come inchiodata su quelle pietre, quando l'orribile testa di Robineau comparve ad una delle linestre, e con voce minacciante e Elbene, grido, » vorreste quivi rimanere sino a domani, andabetevene tosto o vi mandero dietro i mici cani.»

Soffocando i suoi singhiotzi, e frenando le sue lagrime, la povera fanoiulla discese la scalinata ed incaminossi ver la porta del parco; ma giunta nel mezzo del viale che vi conduceva nion potendo più oltre procedere, cadde spossata a pianto che omai non avea più forza di trattenere. Ne lagrime di dispetto o d'indignazione erano le sue, ma il vedere così annientata egni sua speranza di sollevare lo zio in tanto stremo, e l'impossibilità di celebrare con la dovuta pompa la festa di S. Silvano, e di orrevolmente ricevere il Vescovo, le straziava il cuore, e le traga dal ciglio copioso pianto.

Trascorsa era quasi un ora da che ella quivi si giacea immersa nel suo dolore, e già l'ombra dei pini e dei cipressi alluugavasi sul suolo, che prossimo al tramonto era il sole, quando un calpestio che più e più si avvicinava le percosse

l'orecchio.

Spaventata ella subito alzossi temendo non fossero i mastini che Robineau avea minacciato mandarle dietro, ma bentosto si rassicuro veggendo due bellissimi cani accorrere ver lei alegramente, e lambirle dolcemente le mani. Alegrament esuo i smarriti sguardi ella vide venirue dietro a loro un bel giovanotto in elegante e

semplice abito da caccia con un fucile in ispalla. Alto e ben fatto della persona vestiva egli un corto soprabito di panno verde con bottoni di metallo, stretto al cinto, che ne facea risaltare la picciolezza. Copriagli il capo un berretto di velluto nero che bel contrasto facea coi suoi capelli biondi come oro, e la regolarità e dignitosa espressione della sua fisonomia, e la bianca sua carnagione ben mostravano egli appartenere ad un rango elevato.

Giunto presso Catterina ei le fe un amichevole saluto, e scorgendo il suo bel volto inondato dal pianto, con bonta informossi della ca-

gione di tanto duolo.

» Signore, gli disse, Catterina singhiozzando. tergendo col lembo del suo grembiale le la-» grime, io sono la nipote del curato di S.Sil-» vano, mio zio è un uomo eccellente che non » pensa che a Dio ed ai poveri; talchè non hav-» vi in tutto il villaggio chi sia più povero e » bisognoso di lui. Nella vegnente settimana ri-» torna il giorno al patrono del villaggio dedi-» cato, è appunto ieri mio zio ricevè una let-» tera che gli annunzia per quel di una visita pastorale di Monsignor Vescovo.

» Questo è un grande onore ch'egli impartisce al paese disse il giovanotto e me ne ral-» legro con voi che da quello che ho inteso uo-» mo degno di ogni riguardo è il vostro zio. » Ahimè signore « balbettando riprese la Cat-» terina » L' inverno è stato rigoroso, e mio zio

» ha esaurito ogni sua risorsa. Il suo camice è » logoro affatto, la sua sottana cade a pezzi tan-» to è vecchia, e per colmo di sventure, nep-

» pure il vicario ha una cotta con cui decente-

» mente presentarsi. » E ciò detto Catterina sofp focata dai singhiozzi di bel nuovo a pianger

» si diede.

Dalmatevi buona fanciulla, affettuosamente » il giovane le disse, calmatevi. Comprendo bene » che il signor vostro zio si trova in grave imbarazzo, ma chi sa se insieme pensando non

p troveremo un mezzo di trarnelo.

» Non ve n'è alcuno, esclamò crollando il » capo Catterina, poche ore fa mi restava una » speranza, poiche avendo appreso essere ritornato il proprietario del castello, io pensava va ch' egli non avrebbe rifiutato di salvare l'o-» nore della sua parrocchia cotanto compromes-» so. Presi dunque la mia borsa di questuante,

» e parti sur Annetta.

Chi è quest'Aunetta ? domando il giovane. E la giumenta di mio zio, una buonissima

» bestia che non ha altro difetto che quello di » fiutare un po troppo lungo le siepi. Ed ora

» io me ne ritornero come sono venuta. Perduta » ho ogni speranza che il conte di Songeres è

» assente, ed il suo agente m'ha così villanamente trattata che ancora ne sono tutta tre-

mante ed avvilita.

» Che? domandò il cacciatore con aria seve-» ra, il signor Robineau non vi ha usati i ri-

» guardi che vi son dovuti? Egli mi ha trattata come una pitocca Cat-» terina in mezzo al pianto rispose, e mi ha

» detto tante insolenti parole minacciandomi di » mandarmi dietro i suoi cani se tosto io non

o fossi partita. Debbo aggiungere o signore, che p io non sono avvezza a simili insulti che ognu-

» no , in tutto il paese , è buono verso di me e

o credo che tale amore dalla fama delle virtà

di mio zio mi sia procurato.

 Lo credo bene il giovane fissamente mirandola con sguardo di sorpresa e piacere. Ma siate però persuasa che il conte di Songeres risentirà come io la risento l'ingiuria che vi è stata fatta in sua casa. Robineau è una vecchia volpe a cui vi prometto di lavar ben bene il capo. In quanto all'oggetto della vostra vi-» sita nulla io trovo di più semplice ed ammirevole. Ne convenevole parmi che voi posto abbiate il piede su queste soglie per perdervi ogni speranza, troppo già mi duole delle lap grime che vi avete versate p E così dicendo egli shottonava negligentemente il suo soprabito, e traea da una tasca un piccolo portafoglio di velluto rosso in cui intromise le bianche e fine sue dita, mentre che Catterina osservava tutt'i suoi movimenti sorridendo in mezzo alle lagrime, rossa in volta qual fresca Cilieggia dal suo grembiale togliendo la borsa di questuante.

Il giovinotto depostavi la sua offerta senza profferir parola precipitosamente allontanossi come sfuggir volesse ai ringraziamenti dell'amabile fan-

ciulla.

Catterina per lungo tratto lo segui con i sguardi, pensando egli non fosse un Angelo sotto spoglie umane; ma poiché nel volgere di un viale egli scomparve, vuotando nel concavo della mano la sua borsa, ella vide cadervi cinque monete di oro.

Ben può di leggieri ognuno immaginarsi la sorpresa e la gioia della fanciulla ad una tal vista. Già la sua fertida giovanile immaginazione le rappresenta dello visto vestendo una nuova

sottana, cantare la messa sollenne sull'altare risplendente di lumi, e adorno di fiori. Il Vicario con una ricca cotta assisterlo nel divino ufficio, e la Chiesa parata, come la cattedrale della città, piena di popolo che devoto alla sollennizzazione della festa assistiva.

Poi sembravale vedere il vescovo assiso alla lor mensa lautamente imbandita, e la buona Marta in cucina apprestar le vivande, e spiumare un oca di meravigliosa grossezza. A quest'ultimo quadro Catterina non trattenendo più gl'impeti della sua gioia, saltando allegramente usci dall'inferriata del parco, senza neppur curarsi di conoscere chi fosse quel giovanetto che di povera e trista qual pochi istanti prima ella era l'avea fatta divenir ricca e contenta.

Varcata la soglia invano cercò di Claudio per mostrargli il suo tesoro, ei non era più quivi, e solo Annetta a cui aspre punture davano le importune mosche, avea così attortigliata la briglia all'arboscello a cui era ligata, che la fanciulla adoperava, ma inutilmente, ogni suo sforzo per distrigarnela, quando il cacciatore, che per caso forse, su suoi passi era ritornado le venne in soccorso. Egli sciolse lentamente la briglia, e Catterina ritta presso di lui fiso guardavalo non sapendo se più ammirare la bellezza e

la grazia del suo misterioso benefattore.
Sciolta Annetta, la piecola Fata volca di un
salto su essa montare, ma per ben due volte le
manco la forza, e sarebbe stata per cadere se
il giovane non l'avesse sorretta; talche alla fine
fu obbligata appoggiare il suo piedino sulla di
lui mano onde con sicurezza assidersi in sella.

Pria di mettersi in cammino signore, gli disso ch'io sappia almeno il vostro nome per ripeterlo nelle mie preci?

» Io mi chiamo Ruggiero , rispose il giovane

con dolce sorriso.

3 Ruggiero i ripetè Catterina è un bel nome 3 sebbene non si trova nel calendario. 3 È salutandolo amichevolmente con la mano parti trotlutando, che Annetta stizzita dalle punture delle mosche si diede a correre più rapida del vento.

Frattanto un muto spettatore eravistato a questa scena. Era questi il buon Claudio, che nascosto dietro una folta macchia, avea tutto visto ed ascoltato. Ma poiche fu partita Catterina ei la raggiunse passando per una scorciatoja, e la fanciulla in veggendolo, raccontogli ebbra di gioia tutto che crale accaduto, e mostrogli le cinque monete di oro.

Duesti sono dei Luigi, le disse Claudio, e poi erollando tristamente il capo soggiunse, ma ciò malgrado ho in cuore un cattivo pressentimento. Ecò detto entrambi ripresero il cammino, Claudio mesto e silenzioso col capo chino, e Catterina, che punto s'accorgeva dell'attitudine pensierosa del suo taciturno compagno, parlando, ridendo, e ricontando tutti dettagli della sua avventura, forse un pò troppo dilungandosi, nel descrivere l'abbigliatura del giovane incognito, e nel far gli elogi della sua bellezza, neppur pensundo la crudele ed ingenua fanciulla che ogni suo detto, qual fredda lama di acuto pugnale traliggeva il cuore del disgraziato Noirel.

Claudio, tu non proferisci parola, ad ora
 ad ora diceva leggermente toccandogli il brac-

» cio col piccol ramo di Salice che a mò di fru-» sta tenea.

Io dico colui ripigliava, che quest'avven-» tura cagionerà ogni nostra disgrazia, e che

» da questo giorno incomincerà la mia infeli-» cità. »

Ma Catterina dando a tai detti in un forte scoppio di risa faceva saltare nel concavo della sua mano le cinque monete di oro, che risplendevano agli ultimi raggi del sol morente quali

ginestre sull'orlo dei viali.

Ma intanto ch' entrambi proseguivano il lor viaggio, tutto il paese era inquieto sulla sorte di Catterina, che alta essendo già la notte ancor non giungea. Il buon Curato ansante e smanioso innalzava le sue preci al Cielo, che gravi sospetti gli agitavano l'anima. La buona Marta credendo Catterina per sempre perduta versava fiumi di lagrime, ed in somma tutti temevano che qualche gran sinistro alla fanciulla non fosse accaduto; e combattuti tra la speranza ed il timore attendeano ansiosamente il suo ritorno.

Ma ben tosto lo scalpitar di Annetta restituì ad ogni cuore la calma, e tutti accorrendo innanzi le porte dei loro Casolari, con l'amata lanciulla rallegravansi del suo felice ritorno, e manifestandole i loro timori, dirigeanle parole di affetto e di consolazione. Giunta alla Pieve maggiori gioie ella provò. Lo zio incontrò le corse e con effusione di amore più volte la strinse al suo seno, affettuosamente rimproverandola della

sua tardanza.

La buona Marta piangendo e ridendo per l'allegrezza, baciavala, toccavala, accarezzavala, e fisa in volto la guardava, quasi accertar si volcsse esserle dessa veramente ridonata. Interrogata dal Curato circa l'esito della sua gita, ella nascose il vero, ed ahime, rispose a lo me ne torno con le mani vuote.

Ch' clla volca tutto tacere fino al di della festa onde apprestare allo zio una lieta sorpresa. Menzogna innocente di cui tosto si accusò al Tribunale della penitcuza.

» Figliuola mia , disse il Curato stringendola di nuovo al suo seno. Tu mi ridoni la calma e la gioia , noi faremo delle economie durante la state , e forse l'anno venturo, coll'aiuto di Dio , potremo più degnamente festeggiare

» S. Silvano. »

Il resto della sera d'altro non parlossi che di Robineau, e della cattiva accoglienza da lui fatta a Catterina; ma quando Francesco Paty si fu ritirato nella sua stanza da letto, la piccola Fata saltando come un capriuolo, mostro al signor Noirel ed alla vecchia Marta, che stupidi la guardavano, le monete di oro.

De dolt con qual pompa si sollennizzerà quest'anno la festa di S. Silvano, ella diceva, de dolt quante sottane, e camici, e stole conquesto danaro potremo comprare 1 De di bel nuovo raccontò i lsuo incontro coll'incognio e Ei si chiama Ruggiero, soggiunse e dev'essera

» figliuolo di un Re. »

Quella sera la conversazione prolungossi più dell'usato, e quando tolto commiato i due Noirel partirono, Catterina addormentossi cullata da dolci sonni, e Claudio lacerato il cuore da nuove torture non chiuse occhio tutta la notte.

#### CAPITOLO TERZO.

#### RUGGIERO.

Quel giovane e bello Ruggiero che la nostraeroina, preso avea, nella sua ingenuità, per figlio di un Re, altri non era, come ognuno l'avrà bene immaginato, che il figlio del conte de Songeres.

Nato nel castello di Bigny egli era ancora hambino quando suo padre lascio repentinamente il villaggio; ed ecco perche niuno di lui si sovveniva in quel luogo medesimo dove egli avea schiusi gli occhi alla luce.

Da tutti ignoravasi la cagione della precipitosa partenza del conte , che subito dopo la morte della sposa s'era premurosamente da quivi allontanato scuza neanche attendere che chiusa fosse sulla fredda salma la pietra sepolerale, e che di fiori si cospargesse quella tomba.

Allora per tutto il paese corse la voce ch'egli avesse ucciso sua moglie. Se vero o falso fosse tal rumore io lo ignoro, ma il fatto stà che la noia e la tristezza lentamente consumarono quel-

l'infelice donna,

Bella e buona come un Angelo era la contessa, ma in breve volgere di tempo le sue fresche gote magre e scolorite divennero, e la sua svelta ed elegante taglia, cominciò a piegarsi qual flore avvizzito sullo stelo. A poco a poco le sue forze mancarono, e nulla, neppure l'amor possente di madre, potè ritenerla in vita.

Oppressa pel volgere di sei anni sotto il ferreo giogo del suo consorte, che qual barbaro padrone su lei imperava, ella si spense senza che un lamento fosse dalle sue labbra uscito, soffocando nell' esacerbato cuore i forti timori che l'assalivano, ripensando al destino del figlio che in balia di tal nomo lasciava.

Ed oh! quante sventurate esistenze, quante costanti avversità traversano il mondo inosservate senza neppure meritare ne una lode, ne un compianto! Quanti martiri il cui sangue non si versa sull'arene, quante virtù ignorate ed oppresso che a risplender vanno d'immortal luce nel Cielo!

Reso alla terra il corpo dell'estinta moglie, il conte parti malgrado il rigido Verno, seco conducendo Ruggiero, e non lasciando nel Villaggio che sentimenti di freddezza ed indifferenza, che tutti l'odiavano pel suo carattere duro,

orgoglioso, e spictato.

Dopo aver per alquanto tempo viaggiato, e non volendo ritornare in Francia, ei prese stanza in una piccola città dell' Alemagna, dove Ruggiero crebbe e fu educato; talche una seconda patria per lui divenne quel paese, sebbene sempre più caro gli fosse il suol natio di cui dolorosa e perenne memoria, quantunque fanciullo, avea conservato.

Dotato di un cuore tenero e generoso e di poetico sentire, ma di debol carattere, ei timidamente cresceva qual giovane e tenero arbusto sotto il giogo inflessibile che avea sehiacciato sua madre. Un innata antipatia che l'uno e l'altro tenean celata avea sempre regnato tra Ruggiero e suo padre, che non potea senza fremere vedersi crescere d'accanto quel giovanetto in cui tutte eransi trasfuse le angeliche qualità della consorte, ch'egli nella tomba avea spinto, e le

cui belle e gentili sembianze erano fida imma-

gine di quelle dell'estinta madre.

Ma non ando guari che questa contrarietà che da si lunga pezza entrambi aveauo frenato in cuore fu resa palese, non da Ruggiero che sempre muto e tremaute piegavasi sotto la ferrea volontà del genitore, ma da questo che a seconde nozze essendo passato, ed avendo avuto altri figliuoli, sentia accresciuta la sua avversione per Ruggiero, la cui presenza rendea più vivi i rimorsi ch' ci cercava sopire, e che qual estraneo essendo imbarazzavalo nelle affezioni della sua nuova famiglia.

Un bel giorno adunque il conte sotto il pretesto di una lite che richiedeva la sua presenza, onde avere un esito felice, senza por tempo in mezzo, parti per Parigi, menando seco Ruggiero.

Ne falso era il motivo ch' egli addotto avea onde giustificare l'inopinata sua partenza, che da più anni pendea una lite, la cui decisione potea compromettere la miglior parte dei possedimenti che il conte avea nel Marchois.

Giunto in Francia ei si diresse per alla volta di Bigny, dove arrivato pochi giorni rimase, e parti per la capitale, lasciando Ruggiero nel

castello sotto l'egida di Robineau,

Trovandosi soló per la prima volta in sua vita in quel luogo che l'avea visto nascere, e dove la sua genitrice cra morta, ritornato dopo venti anni di assenza nel natio paese, egli ne avea riconosciuto l'acre dolce e le soavi brezze, e ravvisato quella bella e ridente campagna di cui una vaga memoria aveva oguora scrbato. Vegegendosi alfine libero, solo, e signore di se stesso, Ruggiero non più represso dalla temuta pro-

senza del padre, senti per se comiuciare una novella vita, tal come in un bel mattino di primavera i verdi bottoni in un istante sotto i raggi vivilicatori del sole dischiudonsi e crescono versando per ogni dove l'umore che da tanto tempo era in loro racchiuso.

Era precisamente allora il mese di aprile, e Ruggiero per la prima volta pote confondere il grido dell'anima saa coi concerti melodici della Creazione, ed aspirare avidamente ed inebbriarsi

dell'acquistata libertà.

Calmati questi suoi primi trasporti ei ricadde insensibilmente, e senza avvedersene, in quella dolce malinconia che ereditata avea dalla madré, e che era stata aumentata dal clima della Germania, in cui era cresciuto, dall'isolamento in cui eran trascorsi i primi anni della sua giovinezza, e che ora il silenzio e la solitudine della campagna finirono di consolidare.

Ignaro di 'tutto, dotato di un cuore puro non contaminato sino allora dall'alito struggitore delle passioni, egli cadde tosto in quella irrequietezza e mestizia che ingenerano nelle anime giovanili de vaghe aspirazioni, e l'ansia dei sensiche si risvegliano. Fino a quel di estranco all'amore ci non sapea spiegarsi, ciò che si l'agitava e lo turbava, ma sentia in se come una diga presso ad infrangersi come un torrente cho irrompere volea. Si comprenderà di leggieri che Bobineau non era al certo uomo da poter frenare la turbolenta attività di quel cuore che venia infine d'aprirsi alla vita.

Ruggiero dunque lasciato in balia di se stesso partia ai primi albòri col fucile in ispalla, e scortato dai suoi cani n'andava a caccia, e non

ritornava che al cadere del sole.

Ed oh quante fiate non fu dalla notte sorpreso errando solo in mezzo ai boschi, o assiso in riva della Creuse alla pullida luce delle stelle I Era il suo spirito in tale disposizione, quando un bel giorno traversando il parco incontro Catterina come abbiam narrato.

Trascorso era aliora già un mese da che egli vivea solo e malinconico in quelle povere campagne, e giammai ei s'era imbattuto in donna alcuna che alla piccola fata avria potuto paragonarsi, e posso anche assicurare che mai essere di lei più bello egli avea immaginato.

Le lagrime della fanciulla l'intencrirono, la sua gentilezza lo colpi, e l'ingenuità de'suoi modi lo fece, suo malgrado, sorridere. In campagna, e particolarmente quando si è solo, tutto è una distrazione, financo il fiore che olezzante si schiude la foglia che cade avvizzita, il canoro augello che rapido vola, la nube che per l'acre passa; or dunque ciò premesso l'apparizione di Catterina dovette essere un epoca sollenne, un vero avvenimento nell'esistenza di Ruggiero. Tuttavia dopo aver fortemente rimproverato Robineau, il giovane Visconte più non si occupo di tale incontro. La dimane destatosi al biancheggiar dell'alba parti non più a piedi, e col fucile in ispalla, ma montando un piccolo cavallo del paese che sebbene non fosse di puro sangue Limosino, non mancava però di una certe sveltezza, ne era privo di una qualche grazia. Inscliatolo ci stesso, poichè tutti nel castello erano immersi in profondo sonno, eccetto i fidi cani che saltavano a lui d'intorno, ed i galli, che svegliavano la pigra aurora, Ruggiero apprestossi a partire, cd alla mente allora

gli corse il pensiero di Annetta, e quest'idea in lui risvegliò quella della nipote del curato. e della cotta del vicario, talche ad un sorriso si schiusero le sue labbra. Traversando il parco ei riconobbe il sito dove avea trovato la piccola Fata immersa nel pianto. Giunto all' inferriata ei ravvisò l'albero attorno al quale Annetta avea così bene attortigliata la sua briglia, e testo si risovvenne del piccolo piede che sulla sua mano s' era poggiato, e parvegli vedere Catterina sparire lungo le aiuole, e ricambiargli di nuovo un sorriso. Poscia tra sè e sè riflettendo ei domandavasi dov' era sito questo S. Silvano, poiche giammai il suo umor malinconico avea quivi diretti i suoi pensieri; e sebbene quel Villaggio non distasse da Bigny che cinque leghe sol cinque piccole leghe di campagna, quantunque queste piccole leghe non finiscono mai, e valgono quanto dieci buone leghe di posta, Ruggiero ignorava la latitudine di quel paese, e sino al di ch' ei s' incontro con Catterina non ne sospettava neppur l'esistenza.

Senza cercare d'indagare perche una tale ir resistibile ma dolce violenza ver quel luogo lo trascinasse, ei delibero di visitare il Villaggio, il cui Vicario non avea Cotta ma il di cui Curato avea una si bella nipote. Egli incaminossi pel dritto sentiero che preso avea Catterina; ma giunto ad un quatrivio ei non seppe più quali delle strade tenere; e dopo aver indarno cercato anima vivente che la via potesse indicargli, ei fu costretto ad abbandonare le redini sul collo del suo destriero, e lasciarlo dirigersi ove più gli piacesse.

Dopo breve cammino ei scorse una recchia

contadina filare tranquillamente, assisa sur un sasso dietro cui elevavasi un arbusto di Bianco-Spino, e pochi passi più innanzi una gregge di pecore pascere nel verde prato sotto la custodia di un vizilante caue.

« Qual e la strada che mena a S. Silvano? » con dolce voce Ruggiero a quella donna do-» mando.

 La strada che mena a S. Silvano, ripiglio
 la contadina guardandolo con aria tra l'ingenuo e l'ironico. Via, via gentil signore, voi

» la conoscete meglio di me. »

Inutilmente Ruggiero insistè affermando essere egli straniero e non conoscere in conseguenza il paese, chè colei con inta egli scherasse, e non immaginando d'altronde che vi fosse uomo al mondo che non conoscesco la strada di un Villaggio che una si gran parte ha avuto nell' Istoria, rispondeva a tutte le domande del giovane crollando il eapo; talché ei dovette contentarsi d'andare alla ventura a traverso quell'Oceano di verdi erbette, e di flori che da ogni parte lo circondavano.

Poco dopo veggendo un campagnuolo che arava la terra sospendere il suo travaglio per guar-

darlo a passare.

Buon nomo, con cordiale familiarità gli
 disse; Potreste indicarmi la via che conduce
 a S. Silvano?

La via che conduce a S. Silvano, ripetè o con tuono scherzevole il contadino; Oh mio buon signore, vorrei conoscere così la via che mena al Paradiso come voi conoscete quella o che mena a S. Silvano. De ciò detto dando colla punta della verga un colpo ai suoi buoi voltò le spulle a Ruggiero.

Erano trascorse molte ore dacché il Visconte era partito dal Castello al la ricerca di S. Silvano, ed a tutti quelli che incontrava per la via ci faceva la stessa dimanda, e ne avea sempre la stessa aceoglienza, lo stesso complimento, e la stessa risposta. Ma agli occhi apparvegli fra il verde fogliame la punta nera ed acuminata di un Campanile, e piccioli globi di fumo vide elevarsi fra i rami dei floriti alberi di Ciliegge, di Pera, e di Pomi. La Creuse al piede della Collina su cui ei si trovava scorreva fra gli Olmi e le Tremole, ed il lieve mormorio delle azzurre onde che trastullavansi con le bianche pietruzze nel loro letto giacenti ad ora ad ora percotevano il suo orecchio. Tosto egli immagino dover essere quel Villaggio S. Silvano, e che sotto il rezzo di quegli alberi la nipote del Curato dovea avere il suo nido.

Dando di sprone al cavallo, e facendo fischiare la sua frusta egli inoltrossi allegramente in un ombroso viale che conduceva al paese. Ei pure senza altra rivelazione che quella istintiva del

genio venia di scoprire la sua America.

Trasportato dal galoppo del suo destriero, in men che il dico, egli oltrepassò la distanza che lo divideva dal Villaggio, le cui capanne coperte di paglia, e la cui rustica Chiesa ei gia seorgea, quando s' imbatté in Claudio, che quivi per avventura tro vavasi guardando stupidamente col naso all'aria, e colle mani nelle tasche.

 Amico disse Ruggiero a lui che avendolo visto venire da lungi lo avea riconosciuto. Vor-

» reste esser tanto buono da dirmi se il Villag-» gio che da quì si vede è S. Silvano? Che seb-

bene io sia nato in questo Paese pure vi sono

» quale straniero. »

Claudio guardo Ruggiero in cagnesco, e provo un vivo desiderio di rompergli la nuca del collo. Frenossi però e si trasse da tanto imbarazzo con molto spirito, tanto è vero che non havvi augello cui l'amore non trasformi in aquila.

» S. Silvano, disse egli con forte messa di » voce quasicchè gli sembrasse di cantare al-

» l'Organo: Voi gli volgete le spalle o signore. » E come voi venite a l'Ilachere per cercare

» E come voi venite a F Hachere per cercare
» S. Silvano? Sarebbe lo stesso se trovar vor-

reste l'Est all'Ovest, e il Nord al Sud.
Dunque, chiese Ruggiero impazientito: Io

sono qui nel Villaggio dell'Ilachere?

» Tanto vero che qui presso vedete la Chiesa » e la casa del Curato.

e la casa del Curato

» Ebbene, disse Ruggiero che da qualche » tempo sentia l'imperioso grido dello stomaco » che avea bisogno di nutrimento: Ebbene farò

r colezione a l'Ilachere. Trovasi qui qual cosa

» da mangiare?

A himë mio bel signore, voi non trovereste
 in tutto il Villaggio un bicchiero di Sidro o
 una galletta di grano nero, nè potreste avere
 una bricciola di pane bianco se pure vorreste
 pagarla uno scudo di sei lire. L'inverno ci
 ha rovinati, ed altro non siamo che un branco

» di pitocchi, e di famelici.

» Come, ripiglio Ruggiero: Qui alcuno potra » darmi una tazza di latte e una fetta di pane » nero?

Del latte? Claudio soggiunse, del latte? e
 da chi lo si trarrebbe se neppure una vacca
 ne rimane? Tutto il nostro bestiame e stato

» vittima dell'intenso freddo, ne per tutto il

» paese potreste vedere la coda di una bestia.

E bene oh signore, con sinulata affizione seguito a dire: potrete farvi un idea dalla mia apparenza del modo in cui ci nutriamo. Son gia trascorse più settimane che il mio povero corpo d'altro non si è alimentato che di poche custe di pane nero e barbuto come un Zaponecino.

A dir il vero, mio buon giovane disse il
 visconte infilando le dita nella tasca del suo
 gile. La grassezza non v'impaccia. Prendete
 quindi soggiunse dandogli una moneta di ar gento. Prendete questa e siate compiacente

Tenete sempre la via dritta a cui volgete le spalle rispose Claudio prendendo la moneta

d'insegnarmi la strada di S. Silvano.

che jochi isianti dopo andò a deporre nella parrocchia entro la cassetta destinata a ser- bare l'elemosina pei poveri del comune, andate sempre dritto senza lasciarvi adescare dai piccoli vaghi sentieri che v'inviteranno a seguirli. Dopo due piccole ore di cammino troverete un molino a vento, poi più su una gran quercia che coi suoi rami sostiene il simulacoro della SS. Vergine col Bambino Gesà in braccio. Andate sempre dritto finchè non scorgerete un Villaggio e questo è S. Silvano. Quivi mio bel signore troverete del latte spumante, dei poli arrostiti, e del pane bianco.

Tutta questa indicazione era stata f.atta da Claudio con un tuono si naturale, e con tale aria di semplicità che Ruggiero non potè neppure un solo istante sospettare dell'inganno dello scaltro contadino, onde ringraziatolo parti galoppando che l'appetito gagliardamente l'assaliva, maggiormente eccitato dalla bella prospettiva che il liglio del Santese gli avea fatto intravedere.

Perdono, mie amabili e giovani leggittici, perdono belle sentimentali, blanche Eroine, perdon vi chieggo per questo miserabile ghiottone, che teste io vi rappresentai qual poetico pensatore. Ma però egli si era levato ai primi albori enom avendo nulla mangiato sin dal giorno avanti sentia fortissimo il bisogno di mettere una fetta di qualsiasi cosa sotto i denti, che lo stomaco suo era pia vuoto di alcune teste ch' io conosco e certo in quegli istanti l'immagine di Catterina era ciò che mono lo preoccupava.

Tirate le redini al suo cavallo dapprincipio ei s'era dato a galoppare, ma accorgendosi essere il sentiero mal sicuro ed interrotto sovente da larghi e profondi fossati, e temendo di rompersi il collo rallento il corso. Orribite invero era quella via, e ad ogni istante il cavallo adombrato arrestavasi non volendo più oltre procedore, o immergevasi nel fango insino al petto.

Ruggiero già incominciava a temere non avesse volunto Claudio divertirsi a sue spese, quando ecco apparire il molino a vento che quegli aveagli indicato. A tal vista il suo coraggio tornò, e la sua confidenza rinacque, tanto più che itcammino cominciava a divenire più pratticabile

e pittoresco.

Trascorsa un ora com'egli di nuovo sentia svanire ogni speranza, ecco mostrarsi da lungi la quercia di cui Claudio gli avea parlato. Rincorato ci prosegul la via, e dopo cinque ora di viaggio, stanco, e affamato egli entrò, non trionfalmente, in un povero Villaggio. composto di pochi asili umani fabbricati di terra cretacea, e vergognosamente coperti di fango. Le porte no

erano chiuse e solo dei branchi di porci qua e

la sbandati rallegravano quest'arcadia.

Parmi impossibile, tra se e se dicea Rugp giero, che questo paese sia S. Silvano. P E già disponevasi a girne più oltre, quando ei scorse una fanciulla coperta da una lacera veste che non oltrepassava le ginocchia nude al pari dei piedi, e che sebbene di bellissima forma non faceano però sovvenire della bianchezza dei marmi di Paro.

Dimmi bella fanciulla dissele il giovinetto è p questo il Villaggio di S. Silvano?

S. Silvano? quella spalancando i suoi grandi

occhi neri rispose.

Oh mio buon signore voi gli volgete le spalle. » Ma dove dunque son io? stizzito replico Rug-

» giero. n A la Ilachere.

» Vi son dunque due Villaggi dello stesso non me in questo maledetto paese? gridò quegli

» spumante di rabbia. No, mio signore, dolcemente riprese la fanp ciulla, non ve n'è che uno come non v'è che

un sol Dio nel Cielo.

Ed io sono a l'Ilachere?

Si signore.

» E qual via deggio tenere per andare a San

» Silvano ?

» La via dritta ch'è alle vostre spalle, tirate sempre dritto che non potrete sbagliare. Trop verete per la strada una gran quercia che sop stiene con i suoi rami l'immagine della Santa

» Vergine col bambin Gesù in braccio, poi un

» molino, e poi sempre tenendo la via dritta arriverete a S. Silvano.

 Non vi è più dubbio quel manigoldo ha voluto beffarsi di me, ripensò Ruggiero, che si sarebbe fatto delle matte risate se non avesso inteso il crescente appetito mugghiargli qual Vulcano nel seno. Di grazia carina ei diman-

o dolle, si mangia all' Hachere?

Oh signore si mangiano le patate quando i
 porci ne hanno avuto a sufficienza.

Come mia povera fanciulla, disse Ruggiero
attonito, udendo tanta miseria, come tu non
mangi che quando i tuoi porci sono satolli?
Mai porci s'ingrassano per venderli ed a me

» perché m'ingrasscrebbero se non posso esser

venduta ?

» Povera fanciulla, con voce commossa mormoro Ruggiero, che in quel momento avea obliato il suo appetito e traendo dalla tasca qualche monetuccia gliele pose in mano.

Qui cade in acconció il fare un elogio del cuore del nostro eroe benefico per natura, e generoso senza diffidenza, non credendosi dispensato di soccorrere i bisognosi sebbene da qualche accattone fosse stato ingannato.

 Grazie, grazie signore, a lui disse la fanciulla esaminando ad una ad una le monetuccie, i o le serberò diunita al danaro che mi dà tutte le

Domeniche la piccola vergiue, e così avrò una dote quando andrò a marito, e più felici della

lor madre i mici figli potranno avere una culla.
 Chi è questa piccola vergine? le chiese Ruggiero.

Maryoi o signore non siete del paese se non conoscete Madamigella Catterina, o pure sarete un uomo facoltoso che non avrà mai avuto

» bisogno dei suoi soccorsi.

» Ma chi è questa Catterina? di nuovo dimando il giovine che cominciava senza avve-» dersene a prendere interesse a quel discorso. » Ella si che può dirsi la vera figliuola di Dio ripigliò la fanciulla lasciando cadere la » sua verga e facendo Gesù con le mani, ella è l'angiolo consolatore dei poveri e degli infer-» mi ch'ella assiste e soccorre. Ella conforta i » deboli, ha per tutti parole di affetto e di com-» passione, e guida e da da vivere alle fanciul-» le povere ed abbandonate come me, che non » hanno conosciuto i loro genitori. Alcuni la » chiamano la piccola Fata, ma a me piace più nomarla la piccola vergine che imitatrice el-• l'è delle virtu della madre di Dio. Ma non è » possibile che mai l'abbiate veduta quando tra-» scorre le campagne montando la sua giumenta bigia.

» Una giumenta bigia: sclamò Ruggiero che

» forse vien chiamata Annetta?

» Si signore proprio come me che son chiamata Margherita.

» E questa piccola vergine è la nipote del

» Curato di S. Silvano?

» Signor st, ripigliando la sua verga disse » Margherita. E voi che siete bello e gentile » quanto lei sembrate da Dio formato per unir-» vi ad essa. Ed oh che bella coppia fareste so entrambi foste avvinti da un sacro nodo. » E ciò detto cacciando innanzi a sè l'immondo Gregge si allontanò.

Ruggiero voltando la briglia percorse senza più arrestarsi il lungo tratto di via che separava la llachere da Bigny dove giunse a notte avanzata. Ed in quale stato ben può ognuno figurar-

selo. Preoccupato dall'immagine di Catterina di cui avea udito dir tanto bene più che mai irritato contro il villano che di lui erasi trastullato, e fermamente deciso di riedere all'assalto di S. Silvano. Infine stanco trafelato, divorato dall' appetito non potendo-scacciar dalla mente il pensiero della piccola vergine, cenò, coricossi, e la dimane svegliandosi diede in uno scoppio di risa rimembrando le sue avventure. Pur tuttavia qual valoroso ed onorato Cavaliere non volle che si dicesse essere egli stato costretto a levare l'assedio di S. Silvano, onde da li a pochi giorni ei parti a quella volta, dopo aver prese certe indagini della via che dovea tenere, ed usando di più la precauzione di farsi scortare da Robineau fino al mezzo del cammino.

Ma una maggior fortuna l'attendeva, che Claudio quel di non vegliava all'entrar del Villaggio quale il Dragone su la soglia degli Orti Esperidi.

L'inimico entrò adunque nella piazza senza incontrare alcuna resistenza; ma non rinvenne ciò ch'ei cercava, poichè altro non vide che pochi monelli scherzar fra di loro, e qualche Contadina assisa appo la porta della sua Capanna allattare un vagente bambino.

Ruggiero osservo per qualche istante la casa del Parroco che alla sua magnifica architettura tosto riconobbe. Ed i suoi erranti sguardi arrestaronsi a contemplare una finestra a cui facean cortine le verdi piante alle mura avviticchiate, e che ei pensò dovesse appartenere alla camera abitata dalla Catterina.

Dopo aver indarno atteso ritto e in silenzio colle braccia al seno conserte, il cavaliero a cui d'iutorno cominciavano a raunarsi tutt'i monelli

del Villaggio, dovè per quella volta battere la ritirata. Ma pria di partire scese da sella ed affidando il suo cavallo ad uno di quei mascalzoni entrò nella Chiesa.

Deserta era dessa in quell'ora, ed il Sole i di cui raggi temperati dal verde delle stuoje che coprivano le finestre meno dardanti penetravano

vi spargevano dolce chiarore.

Póveri, ma netti crano gli arredi e con squisito gusto e ingegnosa cura disposti. I gradini dell'altare crano cosparsi di freschi flori che il loro soave olezzo confondevano con i celestiali inebbrianti profumi che nei Tempt del vero Dio si respirano.

Appressatosi all'unico quadro che sovrastava all'altare, e che rappreseutava la Santa Vorgine Ruggiero ravviso realmente in quelle bellissime sembianze, non da esperto pennello ma con religioso sentimento tracciate, alcun che di somi-

glianza.con Catterina.

Ma pin grave oggetto richiamo a se tutti i suoi pensieri. Girando intorno lo sguardo a poco a poco ei si risovvenne esser più fiate nella sua fanciullezza venuto in quel luogo colla pia genitice, el a tale idea picgando le ginocchia ei cadde sul freddo suolo su cui la fronte poggio, e quando rialzossi il suo volto era inondato di lagrime.

CAPITOLO QUARTO.

## NUOVI IMBARAZZI.

Frattanto approssimavasi il di a festeggiare S. Silvano dedicato, ed il buon Pievano ch'era lontano le mille miglia dal sospettare quale sorpresa gli si apprestasse, sentia, sebben celata ad ogunuo la tenesse, qualche inquietudine nascergli nell'anima. Nè il pensare alla sua logora Stola ed al suo Camice rappezzato, nè l'idea della meschina ricezione ch' ei dovea fare al vescovo era ciò che si lo turbava, poiche come abbiamo detto ei metteva in pratica la vera cristiana filosofia, e credeva in conseguenza che agli occhi di un Primate della Chiesa come a quelli di Dio, più merito dovea avere un cuore puro e fervente che un ricco Camice ed una sottana nuova.

Ció però che lo preoccupava e straziavagli il cuore era il vedere la disperazione del povero Vicario che più giovane e meno rassegnato di lui chiedevagli incessantemente un altra cotta.

lui chiedevagli incessantemente un altra cotta. Da che avea udito la novella della visita pastorale, quel disgraziato non chiudea più gli occhi al sonno, e l'intiera giornata bagnava di non interrotte lagrime la logora e rappezzata sua cotta. L' idea di presentarsi dinanzi al Prelato coperto di tal cencioso vestimento lo facea uscir di sè, ed invano Francesco Paty sforzavasi di consolarlo, stringendo fra le sue le di lui mani, e con paterno affetto dicendogli, « Via, via, mio buon amico, pensate che ogni rattoppatura della vostra cotta ogni rimenda della mia sottana, e del mio camice ci fanno risovvenire di aver soccorso un infelice, di aver posto qualche scudo nella tasca di un poverel-» lo , o di aver dato un pane ad un famelico. » Pensate che questi cenci di cui vi vergognate » vi esaltano innanzi a Dio. Udite un pò, io voglio addurvi un esempio. Se al tornare di una battaglia sanguinosa fra soldati feriti co-

ziare dal Sacro Pergamo, dopo Vespro; la parola di vita al suo diletto Gregge. Conscio dell' altezza del subbietto che trattava e della semplicità di chi l'udiva ei non facea pompa nel suo sermone, ne di eleganti frasi, ne di elevato stile, ne cercava imitare i Bossuet o i Fenelon. Familiarmente e con chiarczza spiegava le divine dottrine, con effusione d'amore ei parlava di Dio e degli obblighi che inverso lui ed il prossimo noi abbiamo, dei travagli, delle miserie che con pazienza dobbiam sopportare, e tal possanza l'Eterno avea dato alla sua parola che tutti pur una fiata avendolo udita partiansi consolati e ravveduti.

Or quel giorno egli così cominciò a dire. « Miei » diletti figliuoli domani è la festa di noi tutti che il di ritorna a S. Silvano Patrono del Vil-

» laggio dedicato. Alcuno di voi ignora il novello splendore o che a si bel giorno darà la visita Pastorale del nostro Vescovo. Si miei cari figli Monsi-» gnore domani onorerà di sua presenza il no-» stro villaggio, e si degnerà di passare seco voi alcun tempo in questa umile Chiesa. Io non debbo tacervi che avrete a voi d'innanzi » la visibile immagine il rappresentante di Dio » sulla terra, di quel Dio buono e onnipossente » che fa granir le spighe nei vostri campi, e » maturare ogni anno e le biade ed il fieno. Prepariamoci adunque a riceverlo come rice-» veremmo Iddio medesimo se fra di noi dal Dielo ei scendesse. Voi siete poveri ma nella » vostra miseria più che alcun altro ricchi sie-» te, poiché possedete un cuor pio, fervente, p ed onesto, ed un anima candida e religiosa,

r soli tesori che l'Eterno con amorevol sguardo rimira e che Monsignore, ne son certo, alta-» mente apprezzera. Però o miei cari confessar » vi debbo che in grande imbarazzo io mi rattrovo. Voi ben sapete che l'annual rendita del-) la Parrocchia a solo ottocento franchi ammon-» ta, ch' io impiego quasi tutti nel sollevare in » parte qualche miseria ed a fare qual poco di bene, siccome è mio dovere, a voi che tanto amo. Ora in tanto stremo io son ridotto che il più povero di tutti voi io sono, la malattia di Luca ha esausto tutto il danaro che mi re-» stava. Ben di leggieri comprenderete ch'io non posso escutarmi dall'offrire a Monsignore al- cun che da rifocillarsi, ed a mia insaputa tut-» t'i preti ed assistenti delle vicine Parrocchie » sonosi da sè stessi invitati ed alla festa ed alla mia mensa. Domani adunque vedrete giunp gere da tutti e quattro i punti dell'orizzonte meglio che venti Curati e Vicari che non sde-» gneranno assidersi all'umil mio desco purchè abbiano da ristorarsi lo stomaco. Or dunque » figli mici io non ho nulla onde apparecchiare » qualche semplice vivanda, che in tal momento » la Pieve è la più povera casa di tutto il Vil-» laggio, e se voi non mi apprestate alcua soco corso, il vostro vecchio Parroco, Monsignore, il suo Vicario, e tutti i Curati e Preti » dei Comuni vicini, corrono il rischio di rip tornarsene con lo stomaco vuoto. Il rispetto del Sacro luogo che ne accoglie mi vieta » tutto meglio descrivervi; ma certo sono avermi voi appieno compreso, ed eziandio son sicuro che ognuno di voi secondo le sue for-» ze s'adoprerà in mio ajuto, e così salverà il suo proprio onore e quello del vecchio suo n amico. n

A tai detti un mormorio di approvazione udissi trascorrere per tutta l'adunanza, e niun dubbio rimase al buon Curato che la sua piccola esortazione non avesse ottenuto un esito felice.

Difatti scorse poche ore la Pieve fu invasa da quasi tutti gli abitanti del Villaggio recanti una quantità prodigiosa di formaggi, di burro, di vasi con crema, di fette di lardo, di uova, ma indarno la vecchia Marta cercò ravvisare il becco di una gallina o la coda di un anitra. L'epizoozia che avea infierito quell'anno su tutt'i volatili avea spopolato tutt'i cortili e tutt'i gallinai del paese, e Compare Radigois che venia tutto premuroso a recar la sua offerta dichiaro non esister più per tre leghe d'intorno un anitra od una gallina ritta sulle sue zampe.

Sopraggiunse la sera ed il Santese con aria mortificata e col capo chino presentossi dicendo non aver potuto procurarsi alcuna bottiglia di qualunque sorta di vino. Finalmente Claudio entrò nella sala della Pieve, bagnato dalla testa ai piedi, e colla rete in ispaila.

Che Dio sia lodato! r esclamo Marta al-» meno avremo un buon fritto di pesce. »

 Ecco ciò che ha potuto cogliere la mia rep te . « disse Claudio con mesta voce tirando dalla tasca un Argentino e due Chiozzi.

A tal vista tutti guardaronsi con ispavento e costernazione. Francesco Paty medesimo malgrado la sua indifferenza principiò a comprendere la grave e perigliosa sua situazione. Il maestro di scuola senti squarciarsi il cuore in pensando alla mortificazione che doveva soffrire la dimane il suo amor proprio di Santese e di Cantore all'organo, e due potenti nemici l'avarizia e l'orgoglio combatteansi nell'anima sua; Marta parea priva di vita si pallida era in volto, Catterina silenziosa e piangente stavasene ricantucciata in un angolo confusa e pentita d'aver così sbadatamente speso tutto il danaro e Claudio preso avea un attitudine melodrammatica che avea dello stupido e del tiranno.

Giunta l'ora in cui solea sciogliersi la piccola brigata Francesco Paty secondo il solito fu il primo a ritirarsi, questa volta però tristo e preoccupato, del che accorgendosi e Marta e Catterina diedero libero sfogo alle lagrime che fin lì in silenzio avean divorato, non sapendo reggere al vedere quell'eccellente uomo in tali angustie, e Marta volta al Santese « Signor Noirel « gli disse » abbiate pieta di noi. »

» Caro signor Noirel « soggiunse la piccola

vergine con aria dolce carezzandogli il mento colla bianca mano. Caro signor Noirel toglie-

teci da tanto imbarazzo.

» Papà voi avete del danaro, gridò Claudio.» o Or dunque qual migliore occasione pote-

te avere di fargli prendere aria disse la » Marta. »

» Oh caro, oh buono signor Noirel, « Cat-» terina carezzandolo ripigliava. »

Via Papà vuotate il vostro pagliericcio di-

 ceva Claudio. » Che sperate che quivi ei si moltiplichi? sog-

» giungeva Marta.

» Oh come egli è carino, interrompeva Cat-» terina dandogli dei leggieri colpi sulle gote

colle delicate sue dita.

- Io l'avea pur detto che questo eccellente
   signor Noirel si sarebbe intenerito al nostro
- dolore diceva Marta.
  - Egli è si buono, ripigliava Catterina.
  - ) Si generoso soggiungea la nutrice.
  - Ama tanto mio zio.
  - Rispetta tanto il signor Curato.
  - Egli è la perla dei Santesi.
  - Il più bel tiore dei Cantori all'organo.
- Via , via attaccatelo con più vigore, escla mava Claudio , ch' io v'accerto aver papa più
- scudi di quanti ne bisognerebbero per lastricare le vie di S. Silvano.
- Miserabile, torcendosi le braccia per la disperazione gridò il Santese, miserabile e don-
- de mi sarebbe venuto tanto danaro?
- » Mia buona Marta, mia cara Catterina, più
- » pacatamente ripiglio, prendetevi la mia vita,
- troncatemi il capo, fate di me ciò che meglio
- vi parra, mettetemi allo spiedo, servitemi in
- » Salsa, mangiatemi in insalata piuttosto che
- » chiedermi danaro, che più facil saria trovar
- dei diamanti nella tasca di quel poltrone di
   Claudio che il rinvenirne in mia casa.
- Malgrado tai detti però Marta e Catterina carezzavanlo e vezzeggiavanlo continuamente.

L'una battevagli con le palme il dorso, l'altra lisciavagli le basette; ed ambedue non si stancavano di ripetere gli epiteti di buono, ottimo, generoso, eccellente, mentre che Claudio girando a lor d'intorno cantava sur un ritornello ben cognito.

- . Ha del danaro il mio papà.
- Che non gli costa niente.
- » Io l'ho veduto molto ne ha...

Stanco e combattuto da ogni banda, il Santese stava per cedere, e forse vuotar la sua borsa quando ascoltossi lo scalpitar di un cavallo che si arrestò innanzi la porta della Pieve.

Catterina corse alla finestra ed avanzando all'infuori la graziosa sua testolina, vide un contadino ritto in piedi appo un mulo carico. Spiccando un salto ella fu alla porta della Pieve, ed il contadino vedutala.

 Siete voi , le disse, che venite chiamata Madamigella Catterina? siete voi la nipote del Curato di S. Silvano?

» Si, amico mio son dessa, ora in che posso

servirvi?

Deco quel che mi hanno incaricato rimettervi, disse colui liberando il mulo dal peso di enormi sacchi che a terra depose, e traendo dalla tasca una lettera a lei consegnolla. Il signor Ruggiero a voi l'invia, soggiunse yesem' altro dire montando il mulo che rapido a trottare si diede, dileguossi dalla vista di Catterina che non ebbe neppur l'agio di dirigergli una domanda od un ringratiamento.

Era questa la prima volta in sua vita ch'Ella ricevesse una lettera a lei diretta, onde estatica per alcuni istanti rimase in mirare la carta fina e rasata che tra le sue mani tenca, e lo stemma sul suggello scolpito e l'indirizzo con leggieri caratteri tracciato. Finalmente riavutasi dallo stupore apri quel foglio donde esalossi un soave e dolce profumo che ogni sua fibbra scosse, e spiegando lentamente la carta lesse le seguenti rigile.

» Signorina.

Da quel di in cui ebbi la fortuna d'incon-

trarmi con voi nel Parco di Bigny ho ndito
ripetere e di voi, e del vostro ottimo zio liete, ed interessanti novelle, talché mi confondo in ripensando alla tenue offerta che vi degnaste da me accettare. Alla mente ognor mi
ritorna ciò che mi diceste, e della sottana di
vostro zio, e della Cotta del Vicario, e della
visita Vescovile; ne posso credere che con st
picciola somma potreto occorrere a tante spese,
e trarvi da si gravi imbarazzi. Ardisco dunque o Signorina, inviarvi alcuni oggetti, che
spero non vi saranno inutili per la festa di
dimani. Accettando tal mia offerta, voi m'associerete alle vostre huone opere, e ven saro

• Ruggiero. • Stavasi Catteriua ritta sul limitare della soglia accingendosi a rileggere per la quarta volta tale inatteso foglio, quando delle grida di selvaggia giota la riscossero dalla dolce estasi in cui era immersa. Volgendo i suoi sguardi vide Claudio, Marta, ed il siguor Noirel occupati a vuotare i due sacchi che il contadino avea sulla soglia deposti.

» eternamente obbligato. »

Marta non capiva più in se per l'allegrezza, il volto del Santese risplendeva qual sole, e Claudio saltava intorno ai sacchi quale il cannibale intorno alle vittime che divorare ha proposto.

« Un'oca, due oche, tre oche gridava Marta » traendo realmente da uno dei sacchi, in cui » immergeva il braccio insino al gomito, tre

» bellissime oche bianche quai Cigui.

Due servizi di tela damascata, alla sua volla gridava il Santese intento pure all'istesso puffizio.

1

 Bontà divina un quarto di Cavriuolo, dice-va Marta presso a cadere in deliquio per l'ec-

cesso della gioia.

» Giustizia celeste, soggiungeva Mastro Noi-

rel due scatole di argenteria. Del vino in bottiglie suggetlate, ripigliava

» Marta deponendo ad una ad una sul pavimento » venti bottiglie con l'imboccatura coperta di

» cera di Spagna.

» Un pasticcio, gridò il maestro di scuola con o cupido sguardo mirando una Cittadella di pa-» sta dorata da cui esalavasi un eccellente odo-

» re di Salmi di Lepre, e di Pernice.

» Del caffe , dello zucchero , dei liquori , ri-

pigliava Marta.

» Due Carpieni, soggiungeva Noirel svolgeno do dal verde lenzuolo di Alga e di Felciaia due enormi cetacei che con maligno sorriso ei

mostrò a Claudio.

» Ma mia carina, disse Marta alla piccola verp gine, vorrai tu dirne se non è dal Ciclo che

» ne vengono tutte queste ricchezze?

» E il sig. Ruggiero è desso che ce le invia, ella a rispose mostrando la lettera che aucor tenea in mano. Ma non l'aveva io detto, con espansione di riconoscenza, indi soggiunse ch'egli era

» il figliuolo di un Re?

» Che il Cielo lo benedica, con effusione di

gioia esclamò Marta.

si, si che su lui discendono tutte le celestim benedizioni, ripetè il Santese poiche, fra sè me-

desimo soggiunse, la sua merce il mio danaro

» per questa volta ancora non mi abbandonera.» Si può ben di leggieri ognuno immaginare che

per tutto il resto della sera d'altro non parlossi che di Ruggiero.

Il solo Claudio non canto le sue lodi che al sentirlo nominare di pallore ei si era coperto, ed il suo naso sempre all'aria rivolto erasi ri-

piegato su sè stesso tortuosamente.

Stato alquanto in silenzio scorgendo infine che Catterina punto a lui badava, tutta assorta nel pensiero del nobile incognito, mesto e taciturno levossi, e si ritirò dopo aver posto tristamente nelle sue larghe tasche l'Argentino, e i due Chioz-

zi che aveva pescato.

La piccola vergine passo tutta la sera sola con Marta che occupata a spennar le Oche, e ad ammanire ogni cosa alla festa necessaria vegliò fino a notte avanzata, ed ambedue ognor s' intratennero a favellare di Ruggiero. Ma quando udirono il tocco della mezzanotte Marta costrinse la Catterina a girne a letto facendole osservare che dovendosi levare a paro col Sole, poche ore restavanle onde dare alle membra il necessario riposo. L'amabil fanciulla obbedi ma il sonno non venne a gravare le sue palpebre, e l'alba trovolla desta, svelta e vivace.

# CAPITOLO QUINTO

### LA FESTA DI S. SILVANO.

Sorse affine l'aurora desiata di quel giorno cagione innocente di tante angustie e perturbazioni. Alle quatro e pochi minuti il disco infiammato del Sole lento ascendeva nell'azzurro Ciclo, e l'unica campanà della rustica Chiesa suonava a festa in norre di S. Silvano.

Il buon Curato ignaro di tutto ciò che la sera innanzi era accaduto non avea come la sua nipote, sebbene per un motivo affatto diverso, chiusi gli occhi al sonno. Levatosi offeri a Dio, come avea per uso, tutto se stesso ed in fretta abbigliatosi uscì dalla Pieve per andare a leggere il suo breviario, siccome era sua abitudine, in mezzo alla campagna; poichè ei credeva che il cuor dell'uomo più agevolmente si eleva al suo Dio fra lo splendore, e le meraviglie della creazione.

Il fresco aere mattutino calmollo, e lo spettacolo sempre nuovo dell'eterne bellezze della natura fecegli per brevi istanti obliare le cure e i timori che l'opprimevano. Egli passeggiava fra i campi di bionde spighe coperti ora leggendo il suo breviario, sovente arrestandosi onde meditare su quel gran libro che Dio medesimo ha scritto con tutto ciò che canta, verdeggia, fiorisce, e respira.

Egli camminava e contemplava con sentimento di riconoscenza quei boschi, quei prati, quelle valli, quei colli, rendendo vive grazie a Dio che anco una volta gli permetteva di ammirare.

e di benedire l'opera sua.

Mentre egli in tale religiosa ebbrezza sen stava, i contadini dei vicini Villaggi a S. Silvano giungeano, e le loro allegre grida lo riscossero dalla sua dolce estasi. In vederli tutti, e giovani e vecchi, e donne e fanciulli vestiti dei loro più begli abiti da festa ei fè con sè medesimo un tristo paragone, e mesto a casa riede con ispavento pensando alla colezione di Monsignore. e con aria contrita guardando le sue grosse scarpe ornate di chiodi, le sue calze di cotone nero dagli anni reso canuto, e la sua povera sottana logorata dalla falce del tempo.

Giunto alla Pieve andonne nella sua stanza, ed appena entrato un inatteso spettacolo si lo colpì e commosse che indebolite le gambe, poco mancò ei non cadesse rovescione a terra.

Sul suo letticciuolo erano con arte, e gusto disposti un bellissimo paio di calze di Filosella nera che di seta sembravano; delle scarpe di lucida pelle ornate di fibbie di argento, ed un ricco Camice, ed una sottana nuova che sebben fosse di un leggiero panno del paese potca con un poco di buon volere credersi di Louviers o di Elboouf.

Il buon Curato attonito a tal vista credea di sognare, e poichè accertossi d'esser desto comincio a toccare tutti quegli oggetti per convincersi ch'el non era ingannato dai prodigiosi

effetti di una Fata morgana.

Ei tenea ancora fra le mani il Camice non si saziando d'ammirarne la ricca guarnizione, quando spalancossi la porta ed ecco come un fulmine piombare entro la stanza il Vicario, che gittatosi su Francesco Paty lo strinse fortemente tra le sue ferree braccia.

che vi avvenne amico mio? dimandò il Curato atterrito cercandosi a svincolare dallo ritorte in cui quegli lo tenea avvinto. Ma mio caro lasciatemi non mi striugete cost, voi mi

» soffocherete.

Ah signor Curato, quegli vieppiù fortemente stringendolo ripigliava. Qual grata sorpresa voi mi avevate apprestata, e quale non deve essere la mia riconoscenza per voi che più che

la vita mi salvate, salvandomi l'onore.

Ma amico mio, dolcemente il Curato soggiunse, lasciatemi se non volete farmi mort» re. Via, via, quindi ripigliò dopo esser pervenuto a liberarsi dall'effusione di quella gra-· titudine sfrenata, che dir mi dovete di gratiudine e di riconoscenza, poiché io credo che la vostra sorpresa sarà stata uguale alla mia. » Ah signor Curato voi mi avete reso il più p felice fra gli uomini, sclamò il buon giovine p sforzandosi d'appressare alle labbra la mano dell'ottimo Pastore che non gliel consenti.

Ma caro mio spiegatevi, che nulla ho pop tuto finora comprendere dal vostro discorso. » Niente di più facile a capirsi, rispose que-

p gli guardandosi con compiacenza dalla testa a ai piedi, e leggermente girando coll'ingenua » vanità di giovanetta che per la prima volta provi innanzi alla madre un abito da ballo. Gran Dio, sclamò Francesco Paty la cui at-» tenzione da questa piccola manovra richiama-

n ta , lo aveva fatto in un istante di tutto ac-» corto. Che veggo mai una cotta nuova? Tu quo-» que mi fili?

Voi lo vedete signor Curato, riprese il Vip cario di nuovo abbracciandolo ma con minor p trasporto. Voi lo vedete io mi son vestito dei

vostri doni per venirvene a ringraziare.

» In fede mia è questo realmente vero? di nuovo rispose il vecchio girando attorno a colui. » Ma dunque oggi piovon dal Cielo e cotte e p camici e sottane, si è forse in noi rinnovel-» lato il prodigio della Manna del deserto? Vedete mio caró soggiunse mostrandogli gli og-

» getti sul suo letto spicgati ecco ciò che qui » entrando ho trovato. E vi posso accertare che

a me nulla dovete e al par di voi jo son sorpreso da si strana avventura.

a Come signor Curato non siete stato voi ?

No amico mio io posso affermarvelo e crederei esser questo un miracolo se voi non foste ancor si giovane ed io cotanto indegno per poter supporre che Dio avesse volnto in nostro pro oprar dei prodigi. Ma pur chi sa so il buon nostro protettore S. Silvano tocco dal nostro dolore e dalle nostre angustie non abbia vivamente impetrato per noi il divino aiubo, soggiunse crollando il capo.

» Non potremo forse ascrivere tal sorpresa alla vigilanza amorevole di Marta e di madamigella D Catterina? Ma caro mio voi obliate esser desse tanto » sprovviste di danaro da non saper neppur come apprestar una piccola refezione a Monsignore » e agli inservienti delle vicine parrocchie che y tra non guari qui giungeranno? Ed io stesso » debbo confessarvelo, malgrado la mia sottana » nuova e la vostra magnifica cotta non son punto uscito di pena; anzi a vero dire non sò come » potremo trarci da tanto imbarazzo. Un ban-» chetto per trenta persone quando non abbia-» mo ne una tovaglia, ne dei salvietti ! Jeri anora sperava sulla pesca di Claudio onde ap-. » parecchiare qualche mediocre vivanda; ma quel » disgraziato altro non pescò che due Chiozzi » ed un Argentino. La ricca vostra cotta e la mia nuova sottana faranno meglio rimarcare » la povertà della nostra mensa, e credo che Monsignore quest'oggi si ricorderà del proverbio che dice calzoni di velluto e ventre di fieno, e ne farà l'applicazione.

Si dicendo il buon Curato passeggiava per la camera ad ora ad ora fermandosi innanzi le sacre immagini che ne coprivano le bianche pareti.

Erano trascorsi pochi minuti da che ei fiso mirava una S.Catterina che parea gli sorridesse, quando il Vicario che sen stava nel vano di una

finestra gitto un forte grido.

5 Che vi avvenne ? dimando Francesco Paty volgendosi ver colui che ritto, immobile colle mani giunte quasi assorto in dolce estasi contenta ciò che al di fuori facevasi. 3 Appressatosi alla finestra che sporgeva sul loggiato, e chinatosi per vedere che attirava in siffatta guisa l'attenzione del giovane Levita, il buon Curato gittò anch'egli un forte grido e tactio quindi restò a contemplare lo spettacolo che ai suoi sguardi si offriva.

Ed era quello in effetto il più bel spettacolo di cui egli in tale istante poteva desiderare' di godere. Ne maggior contento egli avrebbe provato se S. Silvano medesimo in quel momento

gli fosse apparso.

Che or dunque i miei cortesi leggitori si figurino un gran loggiato su cui ergonsi degli alti alberi di Marroni, i cui rami riunendosi formano un padiglione di verde fogliame che schermo offre ai raggi solari. Or sotto quel rezzo era disposta una lunga tavola, formata è vero di pezzi di legno disuguali riuniti e trattenuti da chiodi, ma coperta però da una magnilica tovaglia damascata che sin sul suolo in larghe pie que cadeva. In mezzo, ergevansi altero il colossale pasticcio ai cui lati giacevano i due grossi carpioni le cui azzurre squame rilucevano quali coruzze.

L'argenteria scintillava vicino ai bianchi piatti e qua e la fra i fiori sulla tavola sparsi eleva-

vansi le nere e suggellate bottiglie. Un soave odore ehe da lunga pezza non avea affetto l'odorato di Francesco Paty, esalavasi dalla eucina ov' era Marta immersa nelle sue ocenpazioni e dolcemente frammischiavasi alle balsamiehe emanazioni di un fresco mattino di Primavera. Dopo essere stati per qualche istanti in silenzio contemplando tale inatteso spettaeolo, il Curato ed il Vicario con movimento simultaneo gettaronsi fra le braccia l'uno dell'altro, e stettero alquanto in tal posizione. Intanto Catterina vestita dei suoi più begli abiti da festa, ebbra di gioia entrò nella stanza. « E vieni mia cara fip gliuola, poiche la scorse dissele lo zio al seno stringendola, ch'io ti ringrazi. Tu sola al p certo hai potuto farne provare tante dolci ed p incantevoli sorprese. p

Allora la piccola vergine, che lagrime di gioja versava veggendo lo zio si contento, racconto con sempre nuovo incanto come avendo saputo esser rieduto il Conte de Songeres, ella era ita al Castello di Bigny, e come ella avea nel Parco incontrato un giovano bello come un Angiolo e ch'esser doveva il figliuolo di un Re.

c lo sapeva, disse il Curato, che tu eri andata a questuare a Bigny, ma ignorava che qui fosse il Conte. Il Conte de Songeres, quind i soggiuuse come a se stesso parlasse ed una unbe di mestizia addussossi sul suo volto. Nelpi'inverno venturo il ventesimo anno si compie. . Funesto anniversario fatale rimembranza i . . . .

 Come zio mio voi conoscete il Conte? chiesegli Catterina.

P Com' io qui giunsi poco dopo egli parti. Ma

- Catterina non potrebbe quel bel giovane che • tu credi figlio di un Re esser semplicemente
  - il figlio del Conte de Songeres ?
    - Egli si noma Ruggiero, disse la fanciulla.
- È desso dunque è suo figlio sogginnse il
   vecchio Curato di nuovo immergendosi nei suoi
   pensieri.
  - Lo conoscete zio mio?
- » Io non lo vidi che una volta ed era allora
- un fanciullo. Dunque figlia mia è questo gio vane Ruggiero che ne ha apprestato tal gene-
- roso soccorso? La sua bella e nobile madre
- me l'avea pur detto che morendo a lui lasce-
- » rebbe l'anima sua e tutta la sua vita.
  - » Voi conosceste sua madre?
- Sì figliuola mia, rispose Francesco i di cui
   occhi a sì trista rimembranza s' empirono di
   lagrime.
- E egli vero ciò che si dice? È egli vero
- » che il Conte abbia uccisa la sua consorte, o

  l'abbia fatta morire di dolore?
- Figliuola mia , replicò mestamente il Pa-
- store. Sonvi quaggiù molte sventure e non senza ragione questa terra viene appellata Valle
- o di lagrime.

Giunió a questo punto era il discorso e la piccola vergine la cui curiosità si era con veemenza eccitata avrebbe voluto ancor prolungarlo, quando uno sciame di uomini vestiti a nero invase il cortile della Pieve. Eran questi tutt' i Curati e gl'inservienti delle vicine Parrocchie che partiti assieme dal punto dove convegno eransi dati, arrivavano nell'istesso tempo a S. Silvano. Francesco Paty premuroso audo ad incontrarli, e ad offiri loro un buon bicchiere di Sidro onde ristorarsi, mentre che Catterina ritorno alla Chiesa per finire di parare l'Altare,

Traversando la piazza un mormorio d'ammirazione percosse le sue orecchie, e volgendosi vide tutt'i contadini cola raunati cogli sguardi in lei intesi l'uno all'altro dire non averla mai

yeduta si bella e graziosa.

È bella più che mai era in quel di la nostra Catterina. Ne avreste saputo che più in lei ammirare se lo svelto e flessibile suo cinto che risaltar maggiormente faceva un Ceruleo nostro che in tre lunghe punte sulla veste cadea, o so la semplice gonna di Percal bianco, o se i suoi grandi occhi neri di gloia sfavillanti sotto le arcute sopracciglia, o se le belle chiome in treccie attorno il capo disposte e che sotto il lor peso parea gemer facessero il bianco e delicato suo collo qual picciol stelo carico di flori.

Giunta alla porta della Chiesa vide Claudio starsene attendendola sotto la tettoia coperta di muschio.

Come sei bella ! sclamò il povero giovane
 contemplandola con uno sguardo in cui l'in-

a quietudine e la gelosia dipingevansi,

p quietudine e la gelosia dipingevansi,
 p Sei tu che sei bello, sorridendo la fanciulla
 p rispose,

Ti pare ? dimandolle colui.

Si, tu stai bene così abbigliato, replicò la Catterina, piegandogli il collare inamidato che

giungeagli fin sulle orecchie. Soltanto, soggiun se guardandolo, potrebbe tuo padre comprarti

una veste nuova che questa da due anni in

p quà è divennta troppo corta.

È vero, disse Claudio provando ma indarno di allungare le maniche del suo vestito e mortificato guardando le sue ruvide mani ed
 i nerboruti polsi.

Il tuo calzone è pure troppo corto, replicò

Catterina,

De vero, colui rispose mestamente guardando do i suoi piedi Ciclopei, ed i mallcoli formidabili che i calzoni lasciavano vedere. È vero, soggiunse cogli occhi pregni di lagrime, son brutto mai oti amo e rispetto. I miei piedi sono grossi e le mie gambe troppo langhe, ma jo me ne servo per seguirit diestro le siepi quando esci sola sur Annetta. Le mie mani sono ruvide ma con esse, una voltati diesa.

Ma dunque, con aria di dolce rimprovero priprese Catterina, credi tu ch'io non ti ami? Da qualche tempo in quà in te ho scorto uno prima mutamento, Or via vieni meco a spar-

p ger di rose i gradini dell'Altare e cerca di

p farti onore cantando all' organo. »

Cio detto entrambi entrarono divolamente nel rustico Tempio che il sole dei suoi vividi rag-

gi illuminava,

Intanto la campana aveva dato il primo segno, che la funzione stava per incominciare, e la calca che da molto ore sulla piazza attondeva cominciava ad introdursi lentamente nella casa di Dio. Mastro Noirel accendeva i ceri; il Vicario andava, veniva, e cercava di fare cho tutti ammirassero la sua nuova Cotta; e difatti con stupido sguardo i contadini la miravano. Il piecolo Giovanni non capiva in se per la gioia, e pavoneggiavasi sotto il berretto rosso e l'ampia veste da chierico che Catterina aveagli comprato; Claudio sallto all'Organo provava la sua

stentorea voce, e Catterina inginoechiata fra i poveri del villaggio, mentre che fervide preci al Ciclo volgea pure osservava se nulla alla pom-

pa festiva mancasse.

Monsignor Vescovo avea fatto sapere, per mezzo del suo Vicario, ch'ei giungerebbe all'ora in cui la funzione dovea cominciare, e che scenderebbe da carrozza alla porta della Chiesa. Alle dieci dunque, all'ultimo tocco della campana che la Messa annunziava, ognuno era al suo posto, e il Sacro recinto immensa calca di fedeli racchiudeva. I principali del paese occupavano i posti d'onore appo il Presbiterio, e non eravi che un sol banco vuoto, quello del feudatario. che da più di venti anni non era stato ne da lui ne da alcun altro occupato. Il Presbiterio e l'Altare eran deserti , Francesco Paty , il Vicario, tutt' i Preti, e lo stesso piccolo Giovanni coll'incensiere in mano in bell'ordine disposti sotto un modesto Baldacchino attendeano, alla soglia della Chiesa, l'arrivo del Prelato.

Era quella una delle più belle giornate di Primavera che tanto splendore aggiungono alla poesia delle-solennità di nostra Augusta Religione. H-Mischio e il Lichen lievemente fremevano sa i tetti di paglia, il Caprifoglio, ed il Sambuco esalavano un dolce profumo, il Sole dardava i sfoi infocati raggi su i vetri delle finestre della Chiesa, il Ciel sereno parea alla terra sorridere, e le Rondinelle folleggianti giravano attor-

no il campanile.

In un istante un mormorio per tutta l'adunanza trascorse, ma tosto reprimendosi ognun ver la porta gli sguardi rivolse, e ciascuno senti per

gioia commesso il cuore.

Una carrozza venia d'arrestarsi innanzi la Chiesa, e Monsignor Vescovo ne discese seguito dai suoi due Vicari generali. Francesco Paty di pochi passi avanzatosi e piazzandosi fra il Baldacchino ed il Prelato con commossa voce « Monsignore, disse « Degnandovi visitare la nostra » povera Parrocchia voi ben provate esser su » questa terra il degno rappresentante di quel Dio adorabile che una Greppia per sua culla p clesse. Voi vedrete in questa Chiesa sul vo-» stro passaggio inginocchiata della povera, ma » buona gente laboriosa, paziente, rassegnata, amando il suo prossimo l' un l'altro ajutando, scrvendo Dio nella semplicità del suo cuore, e » che per tutta la vita pria rimembranza serbe-» rà dell'onorc che colla vostra presenza le imp partite. Sì Monsignore la Festa di S. Silvano » per lo avvenire più solenne per noi sara poichè voi occuperete nel nostro cuore, dopo il » Santo che veneriamo, il primo posto. »

Tale fu l'arringa di Francesco Paty se poche sonvene migliori e ben perche non ve n'è

adouna più breve.

» Signor Curato, con bontà rispose il Vesco» Signor Curato, con bontà rispose il Vesco» vo. È mio dovere il visitare le Parrocchio
» della mia Diocesi, e questo dovere mi è ca» rissimo e com gioia lo adempio. Ma vo che
» sappiate essere a voi sopratutto dedicata la
» mia visita, ed a voi solo dee ridondarne quel» l'onore che dite io impartire. Da lunga pezza
» sonmi note le vostre angeliche virtà, e poiche
» voi avete costantemente rifiutato i gradi ele» vati ch'io vi ho offerti venendo io stesso av» sitarvi in questo povero paese ho voluto darvi una chiara testimonianza dell'alta stima in
» che vi tengo. »

Monsignore, disse il buon Curato cogli oc-

compensato per i miei deboli travagli che parmi, udendo voi, ascoltare la voce di Dio che

mi dicesse Francesco Paty io son contento

» Si Francesco Paty, si mio ottimo amico Idn dio è contento di voi, soggiuuse il vescovo

» dandogli a baciare il suo anello. »

Dopo questa piccola ma commovente scena che inteneri tutti coloro ch' eranvi presenti, Monsignore passò sotto il Baldacchino, e scortato da ordinate fila di Preti avanzossi in mezzo alla calca che ai due lati della Chiesa si restrinse per libero lasciargli il varco, e che a terra prostrata e colle mani giunte attendea la sua benedizione. Il Vicario portando la Croce lo precedea, compare Radigois tenea lo Stendardo di S. Silvano, e il piccolo Giovanni camminando a rinculoni incensava con molta grazia. Invece di quell'orribile Terebinto che suol bruciarsi a mò d'incenso in tutte le Chiese, non escluse le Cattedrali, Catterina avea pocticamente ideato mettere nell'incensiere dei fiori di campo, talche ad ogni colpo che il piccolo Giovanni incensando dava cadeva ai piedi del Vescovo un Fiordaliso. un Papavero, o un ramoscello di Camedrio.

Giunto il corteggio al Presbiterio, Monsignore s'assise in un seggiolone da un Tosello coperto e ch'era stato situato al lato sinistro del-

l' Altare, e la funzione incominciò.

Ed oh come ardua impresa è pel romanziere il volersi accingersi a descrivere le auguste solennità della Religione, oh come debole ed impotente è a tant'opra lo suo stile! che sembra a pié degli Altari appressandosi ei profanar ne volesse i sacri misteri!

Pur tuttavia come storico fedele raccontare debbo un piccolo incidente che poco manco non

turbasse la festiva solennità.

Tutto andava per lo meglio, i ceri non si liquefacevano troppo presto, il Campanello non era troppo stridente, il piccolo Giovanni non trovavasi molto impacciato nell'ampia sua veste, nè imbarazzato nell'incensare, Claudio mieteva novelli allori, e tutti gli astanti rimarcavano non aver egli mai così bene cantato.

Al Hyrie eleison vinse egni aspettativa, avresti creduto non esser quella l'armonia di un organo e di due voci, ma bensi il fragoreso tuonar di una batteria di Cannoni carichi a Mitraglia. Ora la robusta voce del garzone rimbombava sotto le volte della Chiesa, ora profonda e terribile muggiva qual torrente in una voragine, ed ora qual bomba minacciava di far crollare colla sua

forza il tetto.

Fuvrì un momento in cui quella magica voce si potente risuono, che tutti gli sguardi degli estatici uditori ver lui drizzaronsi con sentimento d'ammirazione e di terrore insieme qual provar sogliamo nel veder un Funambolo spensierato danzare sur una corda tesa mentrecche un abisso

sotto ai suoi piedi si schiude.

Niente commosso o intimidito dal vedersi oggetto dell'ammirazione di tutta quell'adunanza, Claudio all'incontro raddoppiava e l'arte e la forza cupidamente desiderando esser da Catterina applaudito. La sua robusta voce rinvigorivasi ognora, l'onesto giovane stava li li per giungere all'apice della gioria, e raccorre il più bell'alloro, che mai alcun Cantore di Parrocchia abbia potuto desiderare, quando..... oh fortuna ingiusta e mutabilet Oh vicissitudini dei cantori, oh fatalità inaudita 1 quando mentre ei quasi era giunto a piantar le Colonne d'Ercole della voce umana nè più che desiderare avea la sua ambiziono, ecco tutto insieme abbassarglisi la voce nè poter più riprendere il tono in cui testè con forza e maestria avea cantato. Nè un leggiero abbassamento che passar avrebbe potuto inosservato fu il suo; ma bensì un di quegli gravi accidenti che in un istante distruggono la riputazione di un cantore.

Nel sentirsi a mancar la voce, Claudio impallidì e la sua fronte di freddo sudore bagnossi, talchè non potendo più aprir bocca, il padre suo fu costretto a finir l'Inno ch'egli avea incomin-

ciato.

Ma qual mai sventura fu questa? Come e perche in tal punto avvenne? Forse un genio malesco con invidioso livore mirando il vicino trionfo che il giovine pel suo valore s'era meritato, aveagli con le forcute mani e con le unghie adunche strette le fauci e fatto mancar quella voce che giammai si era affievolita? O forse un importuna mosca intromettendosi nella sonora gola avea solleticandola cagionata tanta sventura? Ovvero Iddio che a tutto ha dato un limite avea detto a quella potente voce, come all' ondoso mare. Tu non andrai più oltre? Od infine Claudio che da due giorni poco o nulla avea mangiato, avea dovuto soccombere alla debolezza che pel digiuno provar sogliono anche le più robuste costituzioni?

Nulla di tutto ciò mici cortesi leggitori era

stato di tanto danno la cagione, che or palese-

Claudio che in quel momento credea Ruggiero loutano le mille miglia avea incontrato il suo sguardo, e scorto avealo assiso sul banco signorile, a tal vista quel disgraziato restò colpito come da fascino qual usignuolo all' occhio terribile del Basilisco, e questa sola fu la cagione di quell' abbassamento di voce di cui per lunga pezza in tutto il paese parlossi.

Nè Claudio avea immnginato vedere il giovine Conte, ma in effetti erasi veduto dopo l'introito entrare un bel giovane alto, snello, ben fatto, vestito con semplicità insieme ed eleganza che, traversata dignitosamento la Chiesa, n'era andato ad assidersi, dopo avere per qualche istante,

inginocchio orato, sul banco signorile.

Era questi come abbiam già detto il nostro Ruggiero, ed attonito ei rimase quando nel volger verso l'Organo lo sguardo onde scorgere da qual corpo uscisse quella formidabile voce, ravviso l'astuto contadino che pochi giorni pria avealo inviato a l'Ilachere mentre ei desiderava conoseere la via di S. Silvano.

Ma quel giorno però la divozione dei buoni contadini non fu si fervente come era ogiora, che soventi volte ei furon distratti e dalla presenza di Mousignore il cui Piviale violaceo al pari della Sottana, dei guanti, e delle calze a se attirava la curiosità di ognuno, e dall'inopinata apparizione di Ruggiero che alcuno conoseva e su cui tutti con ammirazione fissarono gli scuardi.

Catterina sola parve non essersi di lui accorta, ma Margherita tirandole pian pianino il lembo della veste a bassa voce le disse: « Signorina, » Signorina guardate là quel bel Signore, è des-» so colui che l'altro di mi diede le tre monete

bianche. p

La piccola vergine levati gli occhi fessi in volto rossa come una fresca rosa nel mirare Ruggiero sulla cui bionda testa il Sole vibrava un aureo raggio che di luce circondavalo e che sembrar facevalo qual Angelo di celeste splendore cinto.

La fanciulla non pote, per alcuni istanti, staccare dal di lui volto gli sguardi; ma tosto vergognando di tal sua distrazione palpitante il seno, in ogni fibra commossa chinò il capo, ne più gli occhi levò, ma fissi sempre li tenne sul suo libro di preghiere.

Pallido, immobile cogli occhi a terra rivolti, ma col naso però sempre all'aria, poichè qualunque posizione ei prendesse era destino di quelud disgraziato naso di guardar sempre il Cielo, Claudios en stava in un canto della Chiesa divorando in silenzio la sua vergogna.

Ed oh qual brivido non gli corse per le ossa quando el vide Catterina levarsi e prendere la

sua borsa di questuante.

Ogni Domenica la piccola vergine pria che la Messa fosse finita n'andava in giro per la Chiesa chiedendo lieve offerta alla pia e povera adunanza; ed era attribuzione di Claudio il precederla ad or ad or gridando talora per gli accomodi della Chiesa, e più sovente per i poveri della Parrocchia. Fino a quel di il buon giovane qual onore considerato avea tal sno ufficio; ma il pensare di dover questa fiata presentarsi in semplici vesti innanzi a Ruggiero si bello

e si elegantemente abbigliato faccagli parcre umiliante la sua posizione, e ben faccagli comprendere quanto ei dovesse perdere al paragone.

Pur tuttavia ei dovette immolarsi, ed appena Catterina fecegli un lieve cenno egli alzossi rosso più di un Papavero e camminando innanzi a lei per aprirgli tra la calca un varco con semispenta voce gridava per i poreri della Parrocchia.

'Giunti al banco dov'era assiso Ruggiero, Claudio dalla gelosia e dalla vergogna dilaniato a vicenda, avria voluto nelle viscere della terra nascoudersi; ma Catterina con volto sorridente e con dolce sguardo porse al giovine Conte la sua borsa e questi vi fe cadere una moneta di oro. Detto l'Ine Missa est, il Curato condusse Monsignore fra l'istesso corteggio, che all'entrare avealo accompagnato, alla Pieve. Ed il buon Prelato con affettuosa familiarità e paterna amorevolezza con lui s' intertenne.

Visitata la Pieve in cui l'ordine, la nettezza e la tranquillità regnavano, egli diresse amabili parole a tutt'i Preti delle vicine Parrocchie; discorse a lungo col Vicario, prodigo elogi a Claudio per la robusta voce e per l'arte con cui avea cantato; e quindi veggendo il Parroco pre-

sentargli la nipote.

Da lunga pezza, amabilmente disse, ho udi to a parlare di questa pia e buona fanciulla.

Sò esser d'essa l'Angelo tutelare di queste campagne. Continuate, mia cara, soggiunse a lei volgendosi e con la bianca e paffutella ma-

no toccandole leggiermente le purpuree gote,

» continuate a edilicare il prossimo coi vostri » buoni esempi che non havvi cosa a Dio più

grata della beltà e della giovinezza santificate

D dalla pieta e dalla virtù.

Rispettosamente a tai detti Catterina inchinossi lieta oltremodo nell'udire le lodi che forse sentia di meritare.

Frattanto, dopo aver fatto una piecola scorsa pel villaggio, Ruggiero stava per montare sul suo cavallo che avea legato ad un anello di ferro presso l'entrare della Chiesa, quando ei vide accorrer ver lui il buon Curato che avendo udito da Catterina avere il figlio del Conte de Songeres assistito alla funzione Divina e forse trovarsi ancora nel villaggio, erasi per un istante involato alla compagnia di Monsignore, onde colui rintracciare.

Come da lungi lo scorse « Signore, Signore . p grido. » Ma a lui appressatosi non potendo per la commozione più proferir parola tacito ed immobile resto a contemplarlo mentre che dai suoi occhi copiose lagrime sgorgavano.

Ni chieggo scusa, alfine con voce commossa » ci disse. Vi chieggo scusa di avervi si bru-» scamente trattenuto, Ma io era venuto a rin-» graziarvi, e veggendovi non ho potuto frenure le mie lagrime. Siete voi dunque quegli » che ancor vagente ho fra le mie braccia tenuto? Oh mio Dio sì voi siete quel desso? che l'immagine vivente della nobile Contessa in » voi ravviso.

» Come voi conosceste mia madre? intenerito » il giovine gli chiese.

» Sì, io la conobbi e buona e bella qual voi siete essa era, rispose il Curato prendendo

n fra le sue le di lui mani. Ma voi non dovete » così lasciarci, venite meco, venite ven prego,

degnate assidervi a quella mensa de vostri o doni fornita. Venite, la vostra presenza sarà

un nuovo beneficio che a noi impartirete. »

Ciò detto ci trascinò seco Ruggiero che non gli oppose, a dire il vero una forie resistenza. Catterina vedendolo senti balzarsi il cuore per gio-ja, e Claudio, cui la coscionza rimordeva, ando a nascondersi dietro suo padre, Ruggiero però qual uomo di spirito e di delicatezza dotato, salutollo amichevolmente e fe le viste di non averlo riconosciuto.

In questo mezzo Marta col volto raggiante e per la gioia del suo cuore, e pel forte fuoco della cucina annunzio esser pronta la colezione. Monsignore guidato da Francesco Paty, e seguito dal numeroso corteggio senza indugiare

passò sul loggiato.

Chi avria veduto Catterina e Ruggiero in mezzo a quegli uomini di nero vestiti, avriali bene assimigliati a due candidi colombi circondati da una torma di corvi. L'un presso l'altra si assise, mentre che Claudio stizzito e dolente fu piazzato all'estremità della tavola fra il Vicario e suo padre.

La colcrione fu condita da onesta allegria che la presenza del Prelato non contenne. E qui cade in acconcio il rimarcare che piacevoli sono, in generale, queste riunioni di Curati di campagna. Son dessi tutti dotati di cuori puri e tranquilli e di spirito allegro, e ben sovente scorgesi in alcun di loro tanta grazia e piacevolezza che non si avrebbe mai creduto potere fra di essi ravvisare e che sorprende ed incanta.

Il Vescovo fece onore alle vivande da Marta apprestate ed ai vini del castello di Bigny, senza punto cercar d'indagare come Francesco Paty con soli ottocento franchi annui avea poluto provvedere ad una mensa si copiosamente e sontuo.

samente imbandita,

Ne ciò recar dovrà meraviglia, che tutt'i superiori pensano su tale articolo ad un modo, ne mai pongon mente al disturbo che arrecano ai loro inferiori, quando si degnano assidere alla lor mensa. Nulla sembra loro più semplice e naturale, ne pensano pure un istante che quel vino che bevono, che quella fetta di pasticcio che hanno nel piatto han dovuto costare mesi di privazioni , giorni d'angustie, e notti insonni. c Ebo bene mici cari voi lo vedete, diceva il Pre-» lato con diligenza togliendo le spine dalla coda di un Carpione di cui Francesco Paty a-» vealo servito. Ebbene molti di voi si lagnano della tenuità dei loro assegnamenti mentrechè » il nostro buon Curato di S. Silvano con soli ottoccuto franchi all'anno ha trovato modo di » arricchire i poveri e di darne un banchetto

Monsignore, rispose il Curato sorridendo.
 Quel Dio che noi adoriamo è sempre il Dio
 dei prodigli, il Dio buono ed onnipossente che
 può quando vuole cambiar l'acqua in vino,
 riempir di pesci le reti de' pescatori, e mol tiplicare i pani al popolo nel Deserto.

Ciò udendo Monsignore beve un bicchiere di vino di Bordeaux sorrise, finse di aver capito,

ma in effetti nulta comprese.

» da Principi.

Intanto i Parrochi ed i Preti che pel lungo cammino fatto a piedi aveano acquistato un forto appetito, manovravano valorosamente colla forchetta, il Santese divorava, il Vicario non si portava male, ed il solo Claudio nulla mangiava. Con tristo e geloso sguardo ei mirava Ruggiero e Catteriua che insieme parlavano, e sentia lacegarsi il cuore in vederli si belli e stilici

ti, talehe il pianto, suo malgrado, gli spuntava sul ciglio. Il padre suo irritato scorgendo ch'ei nulla mangiava davagli di soppiatto dei calci « E mangia, gli dicea, mangia poltrone » perche eio non ti costa niente. » Claudio a tai detti alzava la testa, sospirava, ma non mangiava.

La colerione prolungossi fino al primo tocco di Vespro, allora il Vescovo levossi ed ando nella la Chiesa ove a molti imparti il Sacramento della Confermazione. Dopo tale cerimonia ei sali in carrozza ed allontanossi dopo aver abbraceiato Francesco Paty, dato a baciare il suo anello alla Catterina, e benedetto il popolo sul suo pas-

saggio inginocchiato.

Un ora dopo Ruggiero tollo commiato anco partiva al lento trollo del suo cavallo, accompagnato dai vivi ringraziamenti del Curato col cuore lieto e contento della giornata che ivi aveva speso, e proponendosi di ritornar sovente in quella Parrocchia dove per la prima volta in sua vita avea provato la vera e pura allegria, e dove avea inteso a parlare di sua madre.

Noi ci rivedremo, dissegli il buon Pastore che fino all'uscire del Villaggio accompagnolo. Noi ci rivedremo bene spesso. E questo il più fervido voto del mio cuore, quindi soggiusse prendendogli la mano, ed è altresi il volere della vostra genitrice che ora gode c

rerna felicità nel Ciclo.

La sera alle dieci tutto era silenzio a S. Silvano, che ognuno degli abitatori stanco dell'allegra giornala erasi dato al riposo. Solo Claudio e Catterina vegliavano. La giovinetta pensosa coi gomiti appoggiati sul davanzale della fluestra facendo delle mani puntello al capo, ed il carzone bagnando di lagrime il suo origliere « Mio Dio, con accento di cupa disperazione ei » dicen. Oh Dio che in un vostro sorriso si belli » entrambi creaste perchè me nell'ira vostra pri-

vaste d'ogni grazia e bellezza?

In questo mezzo Ruggiero proseguiva lentamente il suo cammino. Dolce e fresca era la notte, le stelle nell'azzurro Cielo splendevano, la luna cogli argentei e mesti suoi raggi rischiarava il solingo senticro, ed il giovine da tal soave vista a dolci pensieri spinto sentia il cuore aprirsi a un più lieto avvenire, ed udendo il canoro usignuolo flebiti note spiegar nell'aere pareagli ascoltare nell'anima sua il grido dell'amore e della libertà.

## CAPITOLO SESTO

## AMORI.

Tutto era ritornato nell'ordinario suo stato e nel Villaggio, e nella Pieve, e ciascuno ripreso

avea le sue abituali occupazioni.

Francesco Paty qual premuroso e amorevole Pastore ognora assorto dalla cura delle sue pecorelle, Claudio dalla direzione della scuola, ove da qualche tempo egli rimpiazzava suo padre, Catterina dai suoi ricami, e Marta dalle faccende di casa.

Il Vicario avea conservato accuratamente la sua magnifica Cotta, il Pievano la sua Sottana nuova, le calze di filosella, e le scarpe colle fibbie d'argento. Il piccolo Giovanni avea ricoperti della loro fodera di tela verdo i candejieri di rame che aveano adornato l' Altare, e Margherita gelosamente custodendo il suo nuovo vestito sen giva errando per le campagne ove pascolava l'immondo suo Gregge, coi piedi nudi, coi capelli in disordine, e colla corta e lacera veste.

Niente in apparenza era cangiato, ma con sguardo scrutatore tutto ben osservando, accertato ognun si saria che quel di solenne avea lasciate in due cuori delle impressioni si vive e profonde che difficilmente il tempo avria can-

cellate.

Non intendendo ora parlare che dei soli abitatori del Villaggio, ed escluderne dovendo in conseguenza, Ruggiero, ognuno agevelmente comprendera che di Catterina, e del figlio del San-

tese noi vogliam favellare.

Dopo quel fatale abbassamento di voce che nel pia bel momento del suo trionfo gli sopraggiunse, il poyero Clandio era rimasto umiliato. In tutto il paese d'altro non parlavasi che della sua dissavventura, ed ognuno presagiva che la brillante carriera, che teste gli si apriva d'innanzi, ora dovea essergli per sempre chiusa.

Da molti con invido sguardo era Claudio rimirato, e per la sua alla posizione sociale, e per la sua distinta educazione, e per il danaro che, ognun dicoa, dover il padre possedere, e per la familiarità ch'egli solo avea colla Catterina, ed infine per la voce già sparsasi in tutto il Villaggio, delle loro nozze.

I giovani adunque aveano possenti motivi per nudrire ver lui odio e livore; che non potevano alcerto con indifferenza vedere la piccola vergine ogni di più beltà e grazia acquistare, qual flore che sul verde stelo fresco e olezzante si schiude, sapendo che già egli era destinato ad esserne il fortunato possessore. Onde essi colsero il destro che tal sua sventura loro offeri per isfogare il lor livore contro di loi che finora, al coperto della maldicenza era stato, dicendo che mai più egli avria potuto rimettersi e che onta eter-

na tale accidente gli ayea procurato.

Dall'altra banda le fanciulle ch'erano sue occult nemiche per essere sempre state trascurate
da lui che occupava la sola immagine di Catterina, soggiungeano essere innegabile che la sua
voce si era orribilmente abbassata. Ne questa,
dobbiam convenirue, era calunuia che la Domenica seguente, forse ancor confuso e tremante
per la memoria della sofferta sventura, egli canto il Vespro più male di quello che i suoi rivali
avrian potuto desiderare; ed ognun stupido non
più rieonosceya quella voce che per tanti anni
avea vinto ogni altra.

Oh instabilità ed ingiustizia del mondo! Un momentanco abbassamento di voce in men che due settimane avea fatto perdere a Claudio la fama di buon Cantore con tanto stento acquisiata. Ma egil da più forti o dolrorsi pensieri assorto non sentia punto in se gemere l'orgoglio e la vanità avyilita ne l'ambizione potea in quel momento aver adito nel suo cuore lacerato. Ogni gioia e tranquillità avea egli perduta da quel di per veduto avea Ruggiero sostener sulla mano il piede di Catterina per ajutarla a montare in sella, e dal giorno di S. Silvano l'ansia e il mal essere indefinito ch'ei provava erasi accresciuto, anzi in ignoto ma doloroso malore si era cangiato. Pareagli avere una freccia invisibile

conflita nel cuore, e quanto più ei sforzavasi di trarnela più addentro immergevasi nella ferita. Ovunque lo sguardo volgea sembravagli vedere impressa l'immagine di Ruggiero sorridendo a Catterina, ed il meschino con disperazione allor ripensava alla sua bruttezza. L'idea che il giovane Conte ammesso già nella Pieve avria potuto venirvi sovente e che certamente ei vi ritornerebbe quando più gli piacesse, questa idea, dico, non faceagli più trovar requie ; ed indicibil termento nel cuore ei provava, chè il suo amore per Catterina era immenso, inesprimibile, infinito. Con un sol cenno ella avrebbe potuto mandarlo in capo al mondo, e volenteroso per lei, egli avrebbe affrontato la morte, e sopportato qualunque sacrifizio. Ed a tal segno giungeva il suo affetto, e la sua venerazione per lei che più di una flata ei baciò l'orme dai suoi piedi sulla terra impresse.

Sebben vero e potente amore fosse il suo, pure ei non ben comprendea tal sentimento, nè credea chiuder tal fiamma in seno, ne alla fanciulla avea mai aperto il suo cuore; sol ei sentiva che senza di lei viver non potea, e come molti in mezzo ad orribile oragano subiscono l'influenza dell'atmosfera senza conoscere il fenomeno della rarefazione dell'aria, così dacchè era comparso Ruggiero egli soffriva senza saperne spiegare la cagione.

Ben ognuno sospetterà non poter più Claudio con pacatezza ed attenzione diriggere la Scuola. Ed oh quante volte nelle sue preoccupazioni ei scambio un A per un B, ma incolparne amore, e non lui, ne dobbiamo.

Talor mentre che in tristi pensieri era im-

merso, i suoi scolari faceangli delle smorfie e dei sberleffi; or con occhi smarriti e con attenzione ascoltava lo scalpitar d'un destriero che più e più avvicinavasi, e se mai pareagli fra i vetri vedere a passare una figura d' uomo precipitosamente alzavasi e dalla Scuola usciva, e soventi volte riedendo trovava la sala deserta, chè i furfantelli premurosi colto aveau tal destro per fuggirsene ed andarne a scherzare sulla piazza della Chiesa.

Laonde la mercè delle preoccupazioni e delle distrazioni di Claudio S. Silvano fu popolato da una generazione di uomini che per crassa ignoranza si distinsero, e che provar non potrebbero il diletto di leggere le tante belle opere che ora si pubblicano. Però ottima gente nel fondo eran dessi, e giammai non favellavano di Claudio che con rispetto e riconoscenza. Da tale esempio ben chiaramente si scorgera quanto incompatibili sieno cogli austeri doveri di un pedagogo le smanie ed i sospetti dell'amore.

Or mentre che il cuore del nostro povero Noirel gemeva come Gufo in antro selvaggio, quello della piccola Fata garriva lietamente qual torma di canori augelli su fiorito arbusto di Bianco-Spino.

Sonvi delle anime che i primi palpiti d'amore fanno tendere alla malinconia, e che schiudendosi alla vita ed alla felicità non han che lagrime invece di sorrisi. Non così Catterina che d'amabil carattere, e di spirito vivace era dotata. Aprendosi per la prima volta all'amore il suo ingenuo cuore non temeva inganni nè prevedeva sciagure e lieto le si mostrava l'avvenire; e ben per lei tutto di novello splendore

parve brillare siccome al magico tocco dei primi raggi del sol nascente destansi e si rivestono di ogni lor bellezza le meraviglie della Creazione, e gli animai confondono le loro grida alla soave armonia delle valli, dei boschi, e delle colline.

Ma chi può assicurarne che Catterina amasse? Niuno osservandola avria potuto in lei ravvisare alcuno dei sintomi di quello strano male che

vien chiamato amore.

Ella levavasi ai primi albori sempre fresca e vermiglia pin che la rosea aurora, e colla sua allegria colla sua grazia, col suo spirito rallegrava la casa ed il cutor dello zio, e formava le delizie di ognuno che l'avvicinava. Avresti detto essere il suo destarsi come quello di un Alveare o di un'uccelliera. Quasi nell'istesso sitante vedevasi e nel cortile e nel giardino e sul loggiato e alla finestra; vispa e leggiera appressandosi ora a carezzar lo zio, ed ora alla sua nutrice qual uno dei variopinti augelletti delle tropiche regioni che tutto il di volubili giri descrivono, e la notte ad asconder vausi nel calice di una rosa.

Compagna indivisibile dello zio ella ognora il seguiva, quando egli, siccome avea per uso, ne andava a leggere il suo Breviario fra le fiorite campagne. Entrambi passegglavano al rezzo dei viali, il Curato leggendo, e la giovinetta silenziosa presso di lui, ad ora ad or tirandolo per la sottana onde fargli osservare od un accidente del paesaggio, od un effetto di luce sul nebbioso fianco delle colline, o qualche fiorelli-

no sul verde sentiero cresciuto.

Il Curato compiacevala in questi suoi desideri, ne punto s'impazientiva nell'essere interrotto poichè ei ben sapeva che benedire Iddio ed ammirarlo nelle meravigliose sue opre e lo stesso

che pregarlo e glorificarlo.

Sebbene sempre Francesco Paty avesse conosciuto il carattere della nipote, tal come adesso era, pur tuttavia dopo la festa di S. Silvano maggior vivacità ed allegria in lei ravvisava. L'ottimo uomo ne gioiva, e talora dicea a Marta ed al signor Noirel, « Vedete miei cari quai » dolci frutti ha già prodotto la visita di Monsignore. La nostra cara Catterina da che ha pricevuto il Sacramento della Confirmazione sembra esser divenuta più leggiadra e giuliva, » ed in lei essersi accresciute e sviluppate le parazie ed i vezzi naturali. Ben a ragione addimandanla nel Villaggio la piccola Fa-» ta chè dolce incanto realmente ella spaude a noi d'intorno. Credete voi che vi sia alp cuna fanciulla più di lei di celesti doni fornita? Per me giammai non vidi donna più » graziosa e gentile, è certo io son che se » l'Eterno esser potesse nella sua gloria tur-» bato da noiosi pensieri, distratto ei saria pur mirando una si cara creatura. E sebbene » sempre io abbia detto esser dessa per noi una celeste benedizione, un Augiolo conso-» latore, pure mi è forza il convenire che il Sacro Crisma ha fecondato i germi di quei » tesori che Dio avea nel suo puro seno nasco-» sti. Si ben per lei la visita di Monsignore è » stata qual benefico raggio solare che in un » caldo giorno estivo allo spirar di tepida auretta, fa in un istante di bel vermiglio colorare le Pesche dei nostri giardini, ed iudorare le uve agli Olmi avviticchiati.

Ma il Mastro di Scuola tristamente rispondea. · Volesse il Cielo signor Curato ch'io dir potessi lo stesso di mio figlio. Per lui la visita Pastorale è stata come il gelo d'aprile che avvizza i semi delle mie piante vicine a fruttificare. E per una strana coincidenza tutto che a quel giorno ha relazione è stato per lui fatale. Sentiste come scroccogli la voce mentre che ei cantava? Vi rammentate che la vigilia ei non pote pescare che due Chiozzi ed un Argentino? Ma ciò è ancor nulla. Da quel dì, che non oso chiamare infausto poiche santificato venne dalla presenza di Monsignore, da quel di io non riconosco più il mio Claudio, n e parmi essere come colui che piantato avendo in un giardino de' semi di rose, e di gigli vede crescervi e ortiche e bardane. Sì tal è il mio stato, e dove io avea seminato del frun mento non raccolgo che della zizzania. Claudio diviene ognor più mesto, la sua voce s'affie-» volisce, ed il suo naso curvasi oltre misura. Mentre che la vostra nipote cresce lieta e che » le sue gote s'imporporano quai Pesche autunnali, mio figlio s'abbatte, ed il suo volto è solcato da rughe come una Nespola fra la paglia. Si signor Curato voi siete il più felice dei zii, ed io il più infelice dei padri; e se negar non posso che la visita di Monsignore » ha per voi prodotto dei dolci frutti, però con-) fessar debbo che ben amari sono stati quelli a da me raccolti. a Amico mio non parlate in tal guisa a lui

» Amico mio non parlate in tal guisa a lui » il Pievano » sarebbe un empietà il supporre » che il passaggio di Monsignore abbia potuto » lasciare fra noi dei mali. È ben vero, e men

 sovvengo che Claudio non fu felice nel gettar le reti la vigilia di S. Silvano; e che vedendolo trarre dalle sue tasche due Chiozzi ed un Arp gentino, provai un sentimento di stupore, e di costernazione. Sovvengomi eziandio aver egli sofferto nel cantare ciò che voi chiamate una scroccatura di voce, e tal accidente benchè io fossi tutto assorto nella celebrazione del divin sacrificio, pure colpimini di tanto » spavento che per un istante temei non crollasse » la volta della Chiesa, ed il campanile minac-» ciasse su noi cadere. Ma questi sono accidenti che per nulla alterano la gloria di Dio o la » felicità degli uomini, e che ai Vescovi nen » fu imposto d'allontanare. Circa poi la mesti-» zia del buon Claudio, soggiunse grattandosi I orecchio non potrebbe forse essere il suo o cuore impegnato; non potrebbe forse afflig-» gerlo qualche giovanil capriccio? Noirel di » ciò a miglior tempo riparleremo. I nostri giovani sono insieme cresciuti ed insieme stati » educati, e Dio lo spero, vorrà benedire la loro unione. Essi son poveri ma la provviden-» za ha dato ad entrambi e gioventu e sobrieta, o e prudenza, e amor del travaglio, doti al p quanto preferibili al vil metallo idolo del mon- do. Credete, mio caro, ch'ei posson bene con » ciò prender stato, e che molti con meno hanno contratto matrimonio.

Ma la piccola vergine, a vero dire, non divideva i sentimenti dello zio che da altri pensieri il suo cuore ed il suo spirito erano occupati.

Quando a mezzo era giunto il di e dopo aver per tutta la mattinata vispa e leggiera or quà,

er la vagato, Catterina con le purpurce labbra schiuse a dolce sorriso ael la sua stanza saliva è si poneva al suo ricamo, mentre che Marta presso lei assisa filava la sua conocchia. Allora un cicaleggio non interrotto frá loro comiuciava, e sempre il nome di Ruggiero udiasi ripetere.

Principiavano i loro discorsi con ricontare tutt' i dettagli della visita di Monsignore, e poi a poco a poco appariva il biondo e gentil giovanetto che finiva per invadere tutta la scena.

Marta che appena di sfuggita avealo veduto, sentiasi presa per lui di amore che più forte provava quando ripensava alle tre Oche ed, ai due Carpioni che egli avea mandato, e di cui ella dicea non aver mai viste gli uguali. Ed aggiungere eziandio dobbiamo ch'ella non avea con indifferenza ascoltato le amabili parole che Ruggiero passando innanzi la Cucina aveale indirete. Provando adunque entrambe quasi gli stessi sentimenti non favellavan che di lui , e piacevole era l' udirle a parlare l'una maneggiando il fuso, e l'altra l'ago trattando.

voie era i untre a partare i una maneggiando

• Qual strana avventura dicea Catterina, vivessi pur cento anni fino al mio ultimo respiro ne serberei la memoria. Pel Villaggio mi
chiamano la piccola Fata; ma di tu non è ciò
che mi è accaduto come una di quella favole
che a me contavi per farmi addormire? Ascolta ancora una volta e vedi se non è com'io
dico. Vivea in un Villaggio un Curato povero,
povero, povero tanto, che non avea ne calze, nè sottana, e che la sua piccola nipole
era costretta ad andar questuando per Monti
e per Valli, pel Gregge, e pel Pastore. Ora
avvenne che un di volendo diriggersi ad un

Signore buono e generoso, la fanciulla inolp trossi nel dominio di un Orco temuto da tufto » il paese. Quel giorno però, per sua ventura, 1 l'Orco era assente, ma il suo agente che va-» leva quasi quasi quanto il padrone spietatamente cacció la piccola questuante che pians gendo dirottamente allontanossi lacerato il cuo-» re dalla disperazione, che suo zio non avea sottana, ne eravi in sua casa come apprestare a una meschina colezione. Ancor piangeva la povera fanciulla assisa a piè di un albero, quan-» do di la passò il figlio del Re. . .

» Si soegiungeva Marta ansiosa a sua volta prendendo la parola, si il figlio del Re che » stupido ed incantato, restò preso dalla gra-» zia, e dalla bellezza di quell'ingenua crea-

» No interrompea Catterina, tocca dalle la-

o tura.

grime che copiose piovean sulle sue gote pre-» golla di tergerle, e dirgli la cagione del suo » dolore ; e la nipote del Curato col lembo del » grembiule gli occhi tergendo tosto la sua in-

Dopo che ebbela ascoli tata. . . .

» Con ammirazione; ripigliava Marta.

» No ma con bontà, dicea Catterina premurosa riprendendo il filo del racconto, il figlio o del Re. . . .

» Fortemente preso di amore per tanta grazia

e bellezza. . . .

» Qual follia dicea ridendo la piccola vergine, tu vuoi ch'io creda il figlio del Re po-» tere , pure una volta vedendola, sentire, amo-» re per la nipote di un povero Curato di Villaggio?

Certo, certo replicava Marta facendo girare
il fuso fra le sue dita, così vanno le cose
nelle favole. Dunque dopo averla con ammirazione ascoltata, il figlio del Re prese di
forte amore per tanta grazia, e bellezza premuroso mando un suo paggio alla vecchia nutrice della fanciulla, ed in dono inviolle le
tre più bianche Oche del suo Cortile, ed i
due più grossi Carpioni della sua Peschiera,
e quindi prendendo per mano la bella giovinetta condussela al Re suo padre che benedt

le sue nozze, ed entrambi vissero lungo tem po felici ed ebbero . . .
 Taci una volta disse Catterina vedi mi hai

fatto rompere l'ago.

Ed ebbero molfi . . . .
 Vedi , vedi e disse la fanciulla mettendo il capo fuori la finestra aperta > Vedi Claudio che comparisce sulla soglia della sua casa, io da qui altro non scorgo che il suo naso. Di

Marta hai tu mai osservato il naso di Claudio?

Ma quella senza punto badarle continuava la

meno dovrebbe prima prender su lei qualche informazione. E poi noi vogliam comporre un conto di Fata ed appunto questa ne manca.

De Che che c sclamo Maria la Fata non manca.

» Ma dov' è dessa ?

Ella è qui presso di me, sorridendo e guar-

adando Catterina la vecchia rispose.

Or montre ingenuamente si favellavano, il filo già molte volte raddoppiato ingrossavasi attorno il fuso di Marta, e dei bianchi fiori schiudeansi in rilievo sulla battista che Catterina tenea fra le mani.

La giovinetta ricamava ognora assisa presso la finestra, e causa ella era delle continue distrazioni di Claudio, che dalla via scorgea la sua leggiadra testolina che pareano inghirlandare i Villuchi e le Liane (1) attorno alla fincstra avviticchiate. In un angolo delle imposte una Rondine avea fatto il suo nido, e gli ucce'letti allor nati confondeano le lor deboli grida alle voci delle due donne.

In questo mezzo alcuni monelli, ancor troppo giovani, per approfittare delle lezioni di Claudio, giocavano sotto il portico della Chiesa; il Vicario traversava premuroso la piazza, il piccolo Giovanni suonava il campanello o per la salutazione Angelica, o per qualche Battesimo, o per qualche esequie, un Fattore delle vicinanze passava pel Villaggio montando un mulo; e da lungi scorgeasi un mendico dal peso degli anni e della miseria reso curvo e macilento, con una bisaccia sulle spalle appressarsi alla Pieve e chiedere un'elemosina che mai venia negata. Tali erano gl'incidenti che talvolta interrompeano i discorsi di Marta e Catterina.

Ne sol di Ruggiero esse parlavano, ma eziandio di Monsignore, della festa di S. Silvano, e di tutto che a quel di solenne avea avulo rela-

<sup>(</sup>f) Liane piante americane rampanti,

zione, s' intertenevano, sebben però cogliessero ognora il destro che lor si presentava per ritornare a favellare del giovane Conte.

E a vero dire importante ed onorevol parte avea egli in quel di sostenuta, talché naturalmente ei dovea occupare tutto il lato poetico e romantico del racconto; ed assicurar possiamo che l'inopinata sua apparizione avea oscurato lo splendore che al solo Vescoyo ridondato sarebbe, e che in verità egli era stato l'eroe di quel giorno.

« Non è egli vero mia buona Marta « talora dicea Catterina » che tu al par di me avresti » creduto esser desso un Principe Reale ? Ebb bene il signor Noirel e quel gonzo di Clauva dio si son perciò di me beffatti; ma puoi tu » immaginare che un figlio di Re sarebbe stato » per noi più generoso e benefico ? Dinmi ti hai » mai formata una più alta idea del Dellino ? » lo mia cara « rispondea Marta un pò im barrazzata » non ho mai veduto dei Delfini , » ma posso assicurarti non esservi Re o Imperiatora che secretare nel eve certile dello Gebo

ma posso assicurarti non esservi Re o Impero ratore che possegga nel suo cortile delle Ocho
 più belle o dei più grossi carpioni nelle suo
 l'eschiere.
 Le Oche ed i carpioni non provan nulla,

rispondea Catterina > ma le sue mani, dt, lo > hai tu rimirate? Immaginati dunque, che si > piccole esse sono, ch'esser potriano racchiuse > nel concavo di una mano di Claudio, e poi > son cost bianche cost bianche, che con invi-

dia io le ho guardate.
 Ali figlia mia « sclamava Marta , » non è
 possibile che sieno più bianche delle penne

delle sue Oche.

• E i suoi capelli « ripigliava Catterina » l'hea tu osservati ? Quando il Sole i suoi raggi su loro spandea parcano delle aurate fila ciutegli attorno il capo. Ed i suoi occhi cilestri quai due Piondalisi in mezzo ad un campo di mature spighe, e la sua voce dolce quale il vente che fra gli olmi sospira. E qual aria nobile e altera ha egli quando anco comparte amabili parole e benigni sorrisi. Sì bene affermar si potría che quella fronte cinger dovesse una corona. Ed il suo cinto io credo che sia piccolo come il mio » soggiunes stringendo la fibbia del nastro che avea attorno la vita.

. Si , Marta ripigliava » non posso negare

ch' ei sia un bel giovane.

Bello, buono, generoso « sclamava Catteprina con accento di esaltata riconoscenza » facendo il bene senza pompa e con tanta delicatezza. Di senza di lui cosa sarebbe di noi
addivenuto? Un Vicario senza Cotta, un Cuprato senza Camice, un cellaio senza vino, non
una posata d'argento per Monsignore, non un
Anitroceolo per arrostire. Come avremmo potuto celebrare la Festa? Ebbene egli tutto
previde, e a tutt'i nostri bisogni occorse.
Si, si il suo dev'essere il più nobile cuore
che batta in petto umano.

» Si « soggiungea Marta dopo avere per qual-» che istante riflettuto » erano i più grossi car-

» pioni ch' io abbia visto in mia vita. »

Finita la classe e data licenza ai suoi scolari che risuonar faceano tutto il Villaggio del chiasso, delle disputo, e delle grida con cui annunziavano la lor sortita, Claudio venia a prender parte a questi discorsi che gli trafiggeano il cuore, poiche Marta e Cutterina per nulla sospettando il male che cagionavano, non frenavano alla sua presenza la loro ammirazione ed il loro entusiasmo. Ed egli ascoltandole mesto e dispettoso in un angolo ricantucciato sen stava e Catterina meravigliata del suo silenzio egregava di-

strarlo, ma indarno.

Ed cbbene Claudio, talor dicevagli, perchè » si mesto? Di mio caro che ti avvenne? » E non avendo risposta levavasi, ed appressandoglisi or carezzavagli il mento, or tiravagli il naso, ed or con la bianca mano lisciava l'ispido e giallo suo crine. Claudio lasciavala fare, e come il cane al suo padrone volgevale uno sguardo dolce e tenero che la riconoscenza esprimeva. Ed oh potenza del cuore fin sulle nostre esterne forme ! Quand'egli eosi guardava la Catterina non era più brutto, tanta bonta pingevasi in quello sguardo che trasformato ed abbellito ne era tutto il suo volto. La sua fronte si rasserenava; i suoi occhi si animavano: e per uno di quei prodigi che il solo amore puote operare, il suo naso si raddrizzava e prendeva insensibilmente delle linee più pure e corrette. Ma sventuratamente questo non era che un lampo che coglier si dovea nel suo strisciare. Bastava solo che alla sua mente si presentasse l'immagine di Ruggiero perchè nell'esser suo primo tornasse. La sua fronte si oscurava, i suoi occhi spenti e inanimati divenivano, e quel naso, come il pugno d'Ajace, che sfidava gli Dei ritornava a minacciare il cielo.

La sera sul loggiato della Pieve riunivansi il Curato, il vicario, i due Noirel, Marta, e Catteria

municipal Group

na; e quivi eziandio parlayasi di Ruggiero che dopo aver questi occupato il Banco del Feudatario in quel giorno soleune, egli e suo padre eran diyenuti il soggetto dei discorsi di tutto il paese.

Marta è Noirel sovveniansi aver veduto la Domenica alla Messa una giovine dama pallida in volto, curva ed estennata dai patimenti, e cogli occhi bruciati dal pianto. Tutti si ricordavano aver la Contessa lasciato un bambino, e gli anziani del Villaggio affermavano esser Ruggiero la viva immagine dell'estinta madre. L'inatleso ritorno del Conte avea fatto rivivere gli strani rumori che sulla morte della Contessa erano circolati. Francesco Paty che solo il vero conosceva non parlava di ciò che con gran riserbatezza, e Catterina con avidata raccoglieva tutto quel che sa questo soggetto el dica,

L'amabile fanciulla versava lagrime di dolore pensando alla trista sorte di quella nobil creatura spenta nel fior degli anni, ed un brivido di orrore le correa per le ossa nell'udire che il

Conte avea cagionato la sua morte.

Volgea intanto il quindicesimo giorno da che trascorso era quel di solenne, e Ruggiero non era ricomparso. Claudio cominciava a respirare e a tranquillarsi pensando che il giorine Conte dovea essere rieduto in Alemagna donde era venuto, ed il solo scontento che l'onesto giovine provava era il pensare che l' Alemagna non fosse tanto lontana, che desiderato avrebbe quei fosse ito almeno nel fondo della Siberia. Gia la calma migliorata avea la sua salute, e financo a marcio dispetto degli invidi suoi emuli ei ripreso avea lo scettro di cantore; chè forte e maestosa qual pria era ritornata la sua voce,

Ma tosto s'accorse di aver fatto come suolsi dire, i conti senza l'oste.

Un giorno, era allora il principio di giugno, Catterina sola nella sua stanza ricamava, come avca per uso, presso la finestra aperta, e Marta stava nel giardino stendendo sur una corda la biancheria che il di innanzi avea lavata.

Calda oltremodo era quella giornata; il cielo rosso come fucco spandea sulla terra dei raggi brucianti qual metallo fuso, gli uccelli lassi tacrausi, i flori inariditi sullo stelo chinavansi, e le Liane che facean corona alla finestra di Catterina torcevansi e screpitavano quai sarmenti in accesa fornace.

La piccola vergine provava quel di un'ignota sofferenza. Per la prima volta in sua vita ella scutiasi oppressa, smaniosa, inquieta. Lasciatosi cader dalle mani il suo ricamo appoggiossi al davanzale della finestra, ed immergendo le bianche dita fra le sue nere chiome a meditar si diede. Ed a quale eggetto si erano intesi i suoi pensieri? . . Ella stessa l'ignorava. Certo si è però che in profonda meditazione assorta esser devea poiché neppure ascoltò lo scalpitar di un destriero che sulla piazza fermossi. Ma dopo qualche istante rialzando la sua bruna testolina, ed a caso volgendo lo sguardo vide innauzi la Pieve Ruggiero, che ancora in sella, guardavala sorridente. Nell'istesso momento Claudio usciva dalla scuola quale il Lupo dalla sua tana, e vedendo il Cavaliere sul limitar della soglia, fermossi con gli occhi scintillanti e con minaccevol volto.

Al par di Catterina, Ruggiero erasi in tutto il tempo dalla Festa trascorso seco stesso di lei intrattenuto, e la sua casta immagine avea abbellito i suoi sogni. Pareagli dopo essersi con lei incontrato che nuova vita per lui fosse incominciata; e dopo le ore passate alla Pieve . sì dolcemente per lui trascorse, un limpido orizzonte parca gli splendesse intorno, e la sua solitudine allegrato aveano tai seavi dolcezze. Le primiere le più pure gioie che provato avesse in sua vita furon queste; e la sua anima tenera e sensibile n' era rimasta commossa ed incantata. Se avesse seguito i moti del cuore ei sarebbe la dimane della Festa rieduto a S. Silvano, ma egli era dotato di uno di quei spiriti poetici e contemplativi che temono affrettar troppo il compimento del loro fato, e che si primi palpiti di amore si abbandonano e negligentemente compiaccionsi delle immagini di felicità che intraveggono.

Inoltre di Ruggiero come di Catterina chi dirne potrebbe se amassero? Chè se amore era quello che il giovane provava niente agli sguardi altrui lo svelava, ed ci medesimo ignorava di chinderlo in petto. Però ben s'accorgova essere tutto che lo circondava cangiato, e dei più vivi ed allegri colori adorno. Quell'umor malinconico che abbiamo accennato dominare nel suo carattere, e al cui sviluppo contribuito aveano e l'isolamento in cui in quelle campagne ei vivea, e la libertà statagli anzi tempo accordata, erasi ora trasformato in un dolce indefinito seutimento di calma e serenità. Tutte le sue giovani facoltà che dibatteansi pria senza oggetto in un vuoto infinito, e che consumavansi nella solitudine veniano ora tranquille a riposarsi quale uno sciame d'industri Api sovra un fiorito arbusto,

Già volgea lungo tempo da che il Conte de Songeres era assente da Bigny, e non una lettera egli avea al figliuolo diretto, ne addotta alcuna ragione che giustificar potesse il prolungamento del suo soggiorno nella capitale.

Ruggiero poco inquieto sulla sorte del padre era lieto oltremodo scorgendosi signor di se stesso, e libero di poter operare a suo talento, quale augellino che al primo volo le ali dispiega incerlo scorrendo pel campi azzurri del cielo. Solo freno, o per dir meglio disinganno, era per lui l'odinto e maligno Robineau che colla sua presenza dalle celesti visioni alla nojosa realta facealo tornare.

Fin dai primi di del suo soggiorno al castello una segreta antipatia erasi dichiarata fra entrambi, e questa coll'andar del tempo in reciproca,

ma celata inimicizia, era degenerata.

Robineau , come agevolmente comprenderassi, non era alcerto uomo da interessare o divertire Ruggiero; e d'altronde a malincuore ei dovea vedere il giovane signore istallarsi in quel castello in cui egli per venti anni esercitata avea

Ma di più in più il suo malcontento si accrebbe dal di che Ruggiero fortemente sgridollo per i modi villani con cui avea trattato la nipole del Parroco; da quel di l'inimicizia sua prese nuove radici e più spiegata, più sicura, mostrossi, talche di giorno in giorno crescendo, ell'era, pria della Festa del Villaggio, divenuta un odio intenso che in seno ei racchindeva, e che in certo modo venia a ricadere su Catterina innocente cagione del suo primo disgusto. Vedendo partire, senza esser stato neppure consultato, il mulo carico di provvisioni, di biancheria, e dell'argenteria del castello, e scorgeado esser diretto alla volta del Villaggio ei divenne pallido per la rabbia ed il dispetto. Ma il colmo all' ira sua fu posto da un incidente che ora racconteremo.

Poco tempo dopo la festa di S. Silvano Margherita seguendo un bel giorno, il suo Gregge che preso avea la direzione di Bigny quà e la correa vispa e leggiera con avido sguardo fra i verdi arbusti cercando alcun nido di augelli, e gli animali della sua distrazione profittando precipitaronsi nel parco, la cui porta era dischiusa, che Ruggiero poco anzi a cavallo n'era uscito.

Scorsi alcuni istanti ella si avvide dell'indiscreto desio di quelle bestie, e premurosa entrò nel parco volendo a colpi di verga raccoglierli. Ma il Gregge quà e la vagando erasi disperso, e la fanciulla cercar dovete di riunirlo.

Trascorsa era già un ora da che ella infruttuosamente di cio occupavasi quando Robineau mettendo il capo fuori di una finestra scorsela correre pei viali dietro le immonde bestie ora

indomite divenute.

Ei la riconobbe ai suoi laceri panni, che più volte vista l'avea, e sapeva esser dessa la protetta di Caterina, onde sceso nel parco ad inseguirla si diede battendole le gambe con una frusta che avea in mano. Margherita correva dietro i porci, Robineau dietro Margherita, i porci grugnivano, Margherita gridava, Robineau minacciava, quando ecco apparire Ruggiero.

In quel punto Robineau venia di dare un colpo alla fanciulla, e la frusta ancora alla sua gam-

- 200

ba nuda attortigliata era macchiata di sangue.

Ah signore, a Ruggiero ella disse, e Dio

che qui vi manda. Vedete come quell' uomo

malvagio ha flagellato le mie gambe.

Sappiate signor Conte che questa disgrazia ta, che ignorasi di chi sia figlia, ha osato far entrare i suoi porci nel parco dei vostri
 illustri antenati.

Ei mente, con vivacità disse Margherita,
 l'inferriata era aperta ed il mio Gregge è centrale senza ch'io me ne accorgessi. E poi è colpa mia se ignorasi chi sieno stati i miei

piangendo soggiunse.

Sei tu che menti, disse Robineau furioso,

, l'inferriata dal parco è sempre chiusa.

» Voi v'ingannate, con tuono severo a lui

» il Conte, io ben mi rammento d'averla uscendo lasciata aperta. È quand'anche questa fanciulla avesse, come voi dite, fatto entrare i
suoi porci uel parco dei miei illustri antenati, sarebbe questo un ragionevol motivo
per usarle tali violenze? Io credeva aver voi
ben compreso chio non pretendo essere alcuno
in tal giusa trattato nel mio Castello, ed è
mia mente che ai poveri maggior rispetto sia
da voi mostrato. Vieni ragarza mia. dando la

mia mente che ai poveri maggior rispetto sta
 da voi mostrato. Vieni ragazza mia, dando la
 mano a Margherita soggiunse, vieni a riposar
 ti ed a rifocillarti che certo io sono non aver

i tu ancor nulla preso.

Si mio buon signore, quella rispose, egli
 è pur vero ch' io null'altro in questo giorno
 ho preso se non che i colpi di frusta che quel
 signore mi ha dato.

» Vieni dunque, dissele Ruggiero per mano

p conducendola lieta ed altera di tanto onore. E voi o signore a Robineau volgendosi con

n un tuono che non ammetteva repliche date gli

ordini necessari perche si appresti una refe-

p zione a questa fanciulla. p

Qual rabbia e vergogna Robineau provasse allora difficile è il descrivere, come altresì è impossibile il farsi una adeguata idea della gioja di Margherita nell'assidersi a mensa con Ruggiero, onore che mai egli avea accordato al vecchio Agente.

Dopo avere alcun poco goduto della sua ingenua sorpresa nel provare tante vivande ch'ei medesmo le serviva. a Raccontami la tua storia :

 le disse. La mia storia, domandò la fanciulla, e che » una povera creatura come me, può avere delle

» storie da contare? » Raccontami tutto ciò che ti riguarda, sogp giunse Ruggiero. Poiche così volete brevemente il tutto vi dirò, rispose appoggiando familiarmente i go-» miti sul desco e facendo delle mani puntello al mento, e quindi a lui volgendosi così disse. » lo fui trovata in un bel mattino di aprile in un fosso ciato di Margherite, e perciò mio » bel signore Margherita venni chiamata e con uuesto nome nel Villaggio son conosciuta. Dei poveri Metatieri de l'Ilachere mi accolsero e mi allevarono, e come potei reggermi sulle » gambe mi affidarono la cura del loro Gregge » di porci. Un di ch'io seguiva i miei animali m'imbattei in madamigella Catterina che mon-

tata sulla sua giumenta bigia scorreva la cam-

 pagna. Ella veggendomi fermossi e amabilmente con me s'intrattenne, ingiungendomi d'andarla a trovare alla Pieve di S. Silvano. Fin allora io era cresciuta come l'erba dei prati ed il Muschio dei Boschi, nessuna idea io » aveva, e ben paragonarmi poteva alle foglie s cadenti che ignorano ove il vento le spinp ga. Soltanto io mi sentiva mesta, e sovente » lagrime amare versavo che sola mi vedevo nel mondo. Ma Madamigella Catterina prodigioso » cambiamento operò in me. Ella m' insegnò ad » amare Iddio, a vederlo dapertutto ed a bene-» dirlo nelle sue magnifiche opere. Ella m' ap-» prese che sebben misera e di virtù sprovvista, » io sono una creatura di questo Onnipotente • Iddio, e che l'anima mia ritornerà al Ciclo o donde è venuta. Talchè io non sò se alle ve-» rità ch' ella mi ha rivelate, od al piacere di » aver lei conosciuta attribuir debba il cangiamento che in si breve tempo si è in me ope-» rato. Ma ciò che sò di certo si è che dal di o che con lei m'incontrai io non mi sento più » sola , nè più son trista , ed invece di pian-» gere, come dianzi facevo, men vado allegra-» mente cantando lungo la via. Ed eccovi o signore raccontata la mia storia.

» Si buona fanciulla, disse Ruggiero la tua » storia mi ha vivamente interessato sebben a-» vrei desiato più lunga ella fosse. Ed è dunque » la piccola vergine, dopo alcuni momenti sog-• giunse, quella che più d'ogni altri tu ami? Si si disse Margherita giungendo le mani, e o come non l'amerei? Io l'amo perché è si bella

s che mai non vidi chi l'uguagliasse, neppur

» voi o Signore che a vero dire siete anco bel-» lo. Solo in guardarla il mio cuore alla gioia » si schiude, talché io passerei delle ore intere » cogli occhi in lei fisi. Vedeste come di belta » risplendente ella era il giorno di S. Silvano » bianco vestita, e il cinto stretto da nastro ci-» lestre come i vostri occhi? Come la sua legp giadria e la sua grazia rifulgevano, mentre o che in ginocchio fra i poveri del Villaggio » sen stava! Pareva in effetti l'immagine della » Beata Vergine circondata dai miseri, e dagli afflitti di cui ella è Madre benefica. Voi pure » eravate bello assiso sul vostro banco, ed io » che la prima vi scorsi vi additai a madamip gella Catterina. E sommo contento ella dovet-» te provare nel vedervi poiché mirandovi si fè n in volto rossa qual Fragola, cd i suoi begli » occhi neri scintillarono come stelle. Vorreste » sapere, di nuovo poggiando i gomiti sulla ta-» vola disse « ciò che adesso mi passa per la p testa? » Si, le rispose il giovane che compiacevasi

delle sue ciarle, nè si stancava d'ascoltarla. » lo penso, sorridendo soggiunse « che se in-» vece di guardare i porci come fo io fossi qual » voi siete un giovane e bel signore e che pos-» sedessi castella e poderi . . .

Debbene che faresti?

» Indovinate.

E come potrei indovinare ciò che pensi? » replicò il giovine fingendo di non compren-

» dere ciò ch' ella intendeva dire. »

» Dunque non indovinate, che già non sa-» remmo più a tempo. Il posto è occupato « sogp giunse p Ma convenite meco però che il tiglio

del signor Noirel è più felice di quel che me-

A tai detti Ruggiero sentissi balzare il cuore.

« E chi è questo Noirel? con ansietà doman-

dolle.

Oh voi certo lo conoscete « disse Marghe rita » egli è quel giovine pallido, alto, maggro, che ha un si brutto naso e che canta la
 Domenica alla Messa. È pur desso quegli che

 Domenica alla Messa. È pur desso quegli che il giorno di S. Silvano fu colpito mentre che

antava di un accidente alla voce.

Si, sì « disse Ruggiero » non è egli Claudio?
 Voi avete colto nel segno mio bel Signore.

» Ma egli è così brutto » dopo aver alcua » poco riflettuto sclamò il giovine. »

E vero egli non è bello e disse Margherita »

ma è però un uomo dotto.

Egli è un asino « interruppe Ruggiero. »
 Il signor Claudio un asino? « sclamò la fanciulla attonita nel sentire così malmenare la fama del Pedagogo, e del Gallo del Villag-

p gio. « Ebbene sia o non sia egli un asino, sia bello o brutto, come voi dite, malgrado ciò egli sarà lo sposo della piccola Vergine.

» Via via tu non parli da senno «a lei Rug-

piero p ciò non è possibile.

b E perché non è possibile? Con risolutezza
domando Margherita. è È ben vero che il siguor Claudio non ha la carnagione bianca come la vostra, ma non sono l'esterne forme,

ma l'interne qualità che abbisognansi conoscere ed apprezzare. Però, soggiunse « voi

e lei sareste una più bella coppia che lei e

Pronunziate queste parole Margherita guar-

Donners Links

dando dalla finestra scorse le sue lestie essersi da loro medesime riunite nel Viale del parco che al castello conduceva, onde precipitosamente da tavola levandosi, e nelle tasche mettendo, senza attendere che Ruggiero gliel dicesse, i dolciumi rimasti dalla colezione die di piglio alla sua verga, che prosso la seggiola avea postata. « Ed addio signore « a Ruggiero disse » » i miei porci mi attendono. » E rapida qual freccia parti. Il giovane allora alla finestra appressossi, e videla cacciare a lei d'innanzi il suo gregge, cantando un ritornello ben noto nel paese.

## CAPITOLO SETTIMO

## LA CONTESSA DE SONGERES.

Or mentro che tutto sembrava cospirare per fare che Catterina di Ruggiero si occupasse, tutto eziandio cospirar parca a fare che Ruggiero a lei pensasse. Le ultime parole udite da Margherita avean fatto provargli una smania ed un dispetto che per qualche giorno ei risenti. La prospettiva di un matrimonio fra Claudio e la piccola vergine avea in un baleno fatto svanire le sue piacevoli illusioni. Ma non appena Margherita voltando un viale ai suoi sguardi disparve, ei diedei in un gran scoppio di risa ripensando ai suoi sogni d'amore, e cercò coprir di un velo la dolce immagine che senza accorgersene egli avea per quei giorni carezzato.

Però ben presto ei si accorse aver così distrutto ciò che abbelliva la sua vita, e a poco a poco quella leggiadra figura riapparve come uno di quei bei liori che crescono nel letto del-

and at dust per note and attached to

la Creuse, che smaltano di lor vari colori. e che per un istante chinandosi son quai sommersi nell'onde, ma bentosto a galla tornando rifulgono più freschi e vivaci. Ei cercò d'allontanare da sè l'idea che la sua gioia era venuta a turbare, volendo persuadersi che saria impossibile quella leggiadra giovinetta sposasse un Cantore di Parrocchia. Ma poi quand' anco ciò avvenisse, ei pensava, perchè men cale? Che importa a me che Catterina cambi il suo nome ed il suo modesto stato di fanciulla col pomposo titolo di sposa del giovine Noirel? Ella fu per me come variopinto fiore di campo, che sul sentiero io vidi e ne aspirai il soave olezzo; ma non però debbo curare qual sia la mano che lo raccolga.

Con utto questo bel ragionamento pur tuttavia Ruggiero nou potea negare averlo tal novella sorpreso, sconfortato, indispettito, talchè un giorno ei giunse presso S. Silvano, e tosto indietro torno che ripensato aven essere quell'Angelica creatura la fidanzata di Claudio. Passato però questo primo moto di dispetto ei ne arrossi come d'inescusabile debolezza, ed alla mente tosto gli tornarono e l'onorevole accegliera fattagli dal vecchio Pastore, e le ultime parole ch' ei gli avea dirette, onde pentissi amaramente del non esser ritornato sotto quell'umil tetto ove sperar poteva d'udire a parlare di sua madre.

La dimane adunque al biancheggiar dell'alba ei parti, e giunse senza arrestarsi a S. Silvano dove l'abbiam lasciato sulla piazza della Chiesa, con dolce sorriso contemplando la Catterina, che meditabonda alla finestra sen stava con il languido capo alla mano poggiato qual giglio

chinato sullo stelo.

Se io avessi il genio e l'arte d'insigne pittore, sulla tela ritrarrei tale scena ed un bel quadro avrei fatto invece di una pagina mediocre. Da un lato la Chiesa colla rustica facciata, col campanile acuminato, e colla tettoja sul cui vellutato Muschio svolazzava una torma di tortore lamentose. Nel centro la Pieve colla finestra inghirlandata di piante inerpicate alle mura, fra le imposte il nido della Rondine, e sul davanzale Catterina appoggiata immobile meditando qual una Immagine della Beata Vergine, che i pittori di scuola Fiamminga dipinger soleano in mezzo ad una ghirlanda di fiori, di frutta, ed augelli. Iunanzi la Pieve la piazza su cui gl'infuocati suoi raggi il Sole spandea, e Ruggiero che lasciato avea le redini sul collo del suo destriero, in muta estasi contemplando quella bruna e graziosa testolina, mentre che il cavallo di sudore inondato, trafelato, e spumante colle nari fiutava la brugiante sabbia cercando qualche frescura trovarvi. Dal lato opposto alla Chiesa la strada del Villaggio, la cui vista perdevasi immergendosi fra folte macchie di Caprifoglio e di Sambuco. Poche galline ruspanti al rezzo attorno a un gallo altero e superbo; sulla soglia di una casa Claudio volgendo irrequieto e geloso sguardo, ed infine dietro lui, da una porta socchiusa intravedevasi una banda di fanciulletti dai graziosi volti, sebben d'inchiostro impiastricciati, ansiosi attendere che il maestro partisse onde potere anch' essi uscirne, ed andare a shandarsi lungo le ajuole come una torma di Perniciotti. Quando Catterina rialzando

il capo scorse Ruggiero che dal giorno di San Silvano non avea più veduto, con instantaneo involontario moto giunse le mani in atto di pregare, e schiudendo le rosee labbra a dolce sorriso rimase alcun poco in tal posizione, ritta, immobile, e cogli occhi fisi nel volto del giovine Conte che estatico la guardava. Poi riscuotendosi tutto a un tratto, lesta e leggiera qual Gazzella discese precipitosamente le scale ed andò nel giardino ove stava Marta occupata a spandere la biancheria. « Marta Marta « ella gridò » » il signor Ruggiero è or giunto, presto mia p cara apparecchiagli alcun che da desinare. » poiché in sì calda giornata ei non riedera al » castello che al cader del sole, e giusto non parmi il mostrargli che alla Pieve si mangia » solo quando ei vi provvede. Fatti onore, buona Marta, ed io più che mai ti amerò soggiunse » E con effusione di gioia cingendole colle braccia il collo due grossi baci impresse sulle sue gote e quindi senza darle tempo di rispondere, premurosa sen corse a ricevere Ruggiero che già era giunto nel cortile della Pieve. Ella tosto l'introdusse in una sala terrana ove la luce del sole temprata dalle imposte socchiuse entrava; e mentre che il giovine tergea dalla fronte il sudore, con un fazzoletto di finissima Battista, ella scomparve; ma bentosto riedè recando sur un piatto di lucida e netta terraglia un bicchiero colmo di spumante Sidro.

• Voi a vita mi tornate « sclamò Ruggiero • dopo aver di un sol sorso vuotato il bicchie-• ro • lo credea di brugiare per la via.

 S1, disse Catterina, voi siete inondato di sudore. Ma perché venire in una giornata si calda? Si belli e temperati sono stati i trascorsi gionin. Noi vi attendevamo ognora, e non vedeno dovi venire credevamo non sareste più ritoranto. Ma, soggiunse, voi resterete fino al cader del giorno, ne vorrete andarvene in queste ore si calde. Voi desinerete seco noi, ed oh come sarà contento mio zio nel rivedervi.
 Egli è uscito stamane per apprestare i sococorsi della Religione ad un povero infermo, ma non tarderà molto a tornare.

Da quai pensieri eravate occupata quando vi vidi alla finestra?

A nulla io pensava.

A nulla lo pensava.

» Voi eravate assorta in meditare?

» Si io meditava ma non saprei dire su che.

» soffrire, ma scorgendovi immensa gioia bo

Ni ho io forse sturbata?
Oh no, ella disse, io era trista credea di

provato. Voi siete stato per noi cost buono.

Io non ho fatto nulla per voi, disse Ruggie

ro, bensi Madamigella voi senza pur pensarlo

avete fatto molto per me. Io era solo, inutile

a me stesso ed a tutti, e vivea vita trista e

monotona nel fondo di queste campagne, quando voi mi appariste, e come per ineanto tutto

intorno a me cangiossi e rifulse di novello

splendore. È qui dunque, dopo qualche momento di silenzio soggiunse. E qui dunque coplacide ed ignorate trascorrono delle dolci esi-

» stenze. Si qualunque siasi il destino che mi » attende sempre e dovunque mi seguirà questa » soave rimembranza, nè per volger di tempo » oblierò che sotto il vostro tetto udi per la » prima volta parlar di mia madre. » Or men-

tre che entrambi così favellavano attendendo il

ritorno del vecchio pastore, la buona Marta ora come suol dirsi imbarazzata qual pulcino nella stoppa. Spesso alla Pieve rinnovellavansi le angustie che precedettero la Festa di S. Silvano, e proprio quel giorno la dispensa altro non racchiudeva che una dozzina di uova. Ella ando a visitare la sella di Ruggiero, sperando avesse avuto la previdenza di riporre negli arcioni almeno un carpione ed un oca : ma tutto era affatto vuoto ed indarno la meschina logoravasi il cervello, quando scorse Claudio che disertata la scuola venia d'intromettersi qual pipistrello nel corti e della Pieve. Ella andogli incontro, ed innanzi ponendoglisi per impedir che passasse « Claudio » mio caro cgli disse » ami tu Catterina, ami tu n il signor Curato? ami tu la tua vecchia Marta? » Non è questo il tempo « colui crollando

» il capo rispose che ben compreso avea alcun servizio gli si volesse chiedere; ed ei dalla » gelosia divorato non avrebbe per nulla al mon-» do ceduto il sno posto presso Catterina. » Ebbene « riprese Marta » se tu ne ami to-

» sto ne andrai alla città a comprare un pasticcio e due bottiglie di vin generoso pel desinare del Conte. »

A tale strana proposizione gli occhi di Claudio scintillarono quai smeraldi, ed il suo naso rosso naturalmente divenne livido per la rabbia. Dunque questo signor Ruggiero, stringendo

- » minaccevole i pugni ei disse. Vi ha fatto a tutti girare il capo? Come in una giornata si
- alda che neppur si metterebbe fuori un cane,
- » con un sole così bruciante che arrostirebbe un
- » quarto di Montone, voi pretendete ch'io facci
- » a piedi tanto cammino, e perchè? Perchè questo

» bel damerino abbia un pasticcio al suo desinare. Via lasciatemi in pace, solo a pensarvi

io sudo a goccioloni.

Claudio carino mio, con supplichevol voce re-

» Io non son carino, interruppe il giovine, Ma

» che? È forse questo vostro signor Ruggiero » formato d'altro impasto che noi? Mangi a-

» dunque anch'egli una fetta di lardo, e se ciò » non gli garba sen vada a mangiare altrove.

» Claudio, gioia mia.

» Non vi è gioja che tenga, gridò colui sem-» pre più alzando la voce.

» Claudio amor mio.

» È inutile tutto cio che dir mi potrete. Che » se pur un Angelo discendesse quaggiù fra noi,

» e come voi fate, dolci parole mi prodigasse ei

non otterrebbe da me il servizio che or mi » chiedete. » Ciò detto aprissi il varco facendo con un colpo della sua forte mano girar Marta su sè stessa ed avviossi ver la porta della sala ove erano Ruggiero e Catterina, quando questa attirata dalle lor voci comparira sulla soglia.

Ebbene cosa vi è avvenulo?
 Ella disse indirizzandosi ad entrambi. Ed avendole Marta il tutto raccontato, la giovinetta s' appresso a Claudio che più non profferia parola, e prendendogli la mano.
 Amico mio, gli disse, sit buono và esegui ciò che Marta ti ha pregato di fare. Anche a me farai un piacere, ed io ben saro grata di vero cuore.

A tai detit Claudio docile e rassegnato qual pecora che al macello s'adduce chino umile il capo, terse colla manica della camicia una lagrima che gli spuntava sul ciglio, e colle mani nelle tasche frettoloso parti. Ed in tal guisa la crudele ed ingenua fauciulla senza punto dubitarsi del male che faceva, esponeva l'amico della sua infanzia a bruciare sotto un ciele di piombo ed agli infuocati raggi solari, sol perche il signor Ruggiero, che per la terza volta ella vedeva ponesse sotto i bjanchi denti una fetta di pasticcia, e bagnasse le rosce labbra in un bic-

chiere di vin di Bordeaux.

Ed oh quanto l'amore fin pel suo nascere, ed ancora ignorato, racchinde in se d'egoismo, su cui il Filosofo pensatore non ha mai meditato senza provare un sentimento di orrore. Vedete quella tri ustre giovanetta , Iddio a larga mano su lei dispenso i suoi tesori. In essa bellezza, grazia, bontà, candore veggonsi riunite; letizia ingenua spira la sua fronte, ed il suo sorriso soave dolcczza. Oh quanti stenti, quante cure non ha ella costato! Ella è il vanto della sua famiglia, la gioia del paterno tetto, a lei d'intorno tutto s' allegra, s' abbella e ravviva. Il genitore l'idolatra, il cuor della madre eco fedele del suo non ha per lei che carezze ed amore, ed i suoi vecchi amici su lei invocano le celesti benedizioni ch' Ella è per loro una seconda Primavera.

Ebbene che veda nn incognito, e che senta nel suo cuore nescere l'amore come scintilla dall' incontrarsi di due sgnardi, tutto ella pone in obblio parenti, amici nulla più cura. Il passato svan'sce qual sogno e per lei non havvi più al mondo che un solo essere, colni di cni pochi di pria ignorava il nome e fin l' esistenza.

Parmi aver letto, non mi ricordo ben dove, esser l'amore il primo capitolo del gran volume

dell' ingratitudine.

Quando la piccola vergine rientrò nella Sala.

Non era quegli il signor Claudio? Disse Ruggiero o che visto avealo nel Cortile guardando
fra le imposte socchiuse.

» Sì, rispose Catterina, era desso il mio buon

» Claudio, il mio vecchio amico.

» Sò che l'amate, riprese il giovine con ac-

o cento di mal frenata gelosia.

b E come non l'amerei? Non trascorse finora b un giorno senza ch'ei non mi desse sincere b priore di divozione e di affetto,

 Se ció che ho udito dire è vero, rispose
 Ruggiero, ognuno si stimerebbe ben felice di esservi divoto tanto premio attendendo.

E che vi han detto o signore? Domando Cat-

» terina.

» Che egli è a voi fidanzato soggiunse il giovine Conte a stento tai detti proferendo.

De Claudio a me fidanzato! sclamo la fanciulla . . . Povero giovine quindi sorridendo sog-

» giunse. »

Il tuono con cui queste ultime parole furono proferite parve dare una formal mentita a cio che Margherita detto avea a Ruggiero, talché ei non potè reprimere un moto istantaneo di gioja, e Catterina parvegli rifulgere di nuova hellezza.

In quel momento udirono lo scalpitar d'Annetta che fermossi alla porta delle l'ieve, ed entrar videro Francesco Paty, che come Catterina avea preveduto, lieto oltremodo mostrossi trovando Ruggiero. Egli strinse affettuosamente le sue mani, ed in allegri amichevoli discorsi passarono qualche ora fluche Claudio ritorno rosso più che un Gambero col pasticcio sotto il braccio, e le due bottiglie nelle tasche. Catterina l'abbracció, terse col fazzoletto le sue gote, e non s'accorse delle lagrime che mischiavansi al sudore da cui era inondato il suo volto.

Si desinò allegramente sul loggiato, e quando Ruggiero tolto commiato parti, da gran tempo scintillavano nell'azzurrea volta le stelle.

Da quel di non trascorse alcuna settimana senza che Ruggiero non andasse tre volte almeno alla Pieve, punto accorgendosi che Robineau attentamente lo sorvegliava, cercando avidamente cogliere il destro di potere ad un tempo vendicarsi, e di lui, e di Catterina.

Pria di procedere più oltre nella nostra narrazione è mestieri riportare la lettera che dopo un mese di spionaggio il vecchio agente scrisse

al Conte de Songeres a Parigi. D Signer Conte.

· Crederei mancare al mío più sacro dovere se non v'istruissi appieno degli avvenimenti, » se non scandalosi, strani alcerto, che succeduti si sono nella vostra assenza. Se voi non porrete a tutto ciò un freno, al più presto riedendo, io mi dispoglio d'ogni responsabi-» lità che il male rapidamente ha progredito. ) Con maggior coraggio e con minor costerna- zione torrei la penna se scrivervi dovessi che il vostro Castello, i Boschi, i Giardini fos-» sero stati preda delle fiamme, che nell'accin-

p germi a dare al cuor vostro sensibile un st terribil colpo. Più lieve sventura per voi saria I' aver perduta la vostra lite, che l'esser minacciato da tanto disastro.

» Il Curato di S. Silvano uomo scaltro ed in-» trigante che sotto un apparenza di bontà dis-

simula la perversità del suo carattere regge a suo talento il Villaggio. Egli è quel medesmo • Francesco Paty di cui dovete serbare qualche rimembranza. Il volger degli anni non ha fatte · che viemeglio in lui sviluppare i cattivi istinti dell'anima. Or dunque questo astuto vegliardo e » intrighi, e furberie adoprando ha saputo catn tivarsi l'affetto dell'intero paese su cui esercita una Sovrana influenza; che per meglio o guadagnarsi gl'animi il maligno impartisce i » Sacramenti del matrimonio e del Battesimo, e dà sepoltura agli estinti senza pure accettare un Obolo. Ma ciò non è ancor tutto. Quel » perverso unendo all'ipocrisia l'immoralità, » accoglie nella sua dimora una pretesa nipote, che pur fingendo d'andare per i poverelli questuando, sen va pitoccando di qua e di la fae cendo servire i suoi dieciotto auni, e la sua leg-» giadra persona ad adescare gl'inesperti e trarli » nella rete. Questa disgraziata à tal fama acqui-» stata in tutto il paese per i funesti incanti che » sparge a lei d'intorno, che conosciuta per ogui o dove ella è col nome di piccola Fata. Or dun- que ciò premesso vedrete svolgersi sotto i vostri » occhi una ben ordita trama. Appena fu spar-» sa la novella del ritorno del Signor Conte, tosto lo scaltro Paty con fondata ragione prevedendo che facile preda e degna di lui esser dovca pose mano all'opra cominciando collo » spedirgli la pretesa nipote che a trovarlo venne fin nel suo Castello, e tanto oprò con vezzi e con intrighi finche non attirollo alla Pieve, o per meglio dire nell'asilo dello zio. Mi è p grave, credetemelo o Signore, il dovere de-» nunziare un figlio al padre suo; ma la stirpe

dei Robineau non ha mai transatto con i suoi doveri, ed il mio nobil genitore ch'esercitava il Ministero di usciere, avea per divisa. Fa oio che devi, avvenga c.o che puole. E vittima ei fu del suo dovere che morì qual visse nell' esercizio delle sue funzioni, sotto il bastone di un debitore. Signor Conte, l'astuto Pievano si è impadronito dell'animo di vostro p figlio, e se tosto non riedete ei s'impadronirà eziandio dei vostri domini. Già il vostro scrigno provvede alle prodigalità della Pieve. Il di della Festa di S. Silvano tutti gli abiti neri del dipartimento presieduti dal Vescovo di Limoges eran convenuti a far baldoria alla › Pieve, ed il Signor Ruggiero malgrado le mie umili rimostranze ha preso parte a quest' orgia, di cui senza pur sospettarlo voi avete fatto le spese. Sarete oltremodo lieto nell'udire che i vostri vini di cui meglio che trecento bottip glie han vuotato sono stati trovati eccellenti. Alla fine del desigare, vostro figlio che aveau » fatto assidere presso la pretesa nipote, ha distribuito a tutt'i Curati e Vicari della Diocesi e Sottane e Cotte, e Camici, a tal uopo da lui comprati. Le vostre tovaglie, e i vostri salvietti mi sono stati resi in modo da far pie-) tà, e temo forte qualche posata non manchi alla vostra argenteria. Credete Signor Conte il vostro osseguioso e fedel Robineau. I vostri interessi corrono grave periglio; ed il suolo è minato sotto i vostri passi, che ancor vi è di peggio. Lo scaltro Paty disperando, mentre voi avete vita, indurre il Signor Ruggiero a spogliarsi per lui dei suoi beni ha ricorso alla nipote, che in questo intrigato dramma

» sostiene la parte dell'antica Sirena, che con » le ingannevoli note attirava il malaccorto e incantato viatore che nelle insidie preparate » piombava. Or dunque questa astuta giovane, » ha saputo, tutto in opra mettendo, far che » vostro figlio senza avvedersene è restato preso » nella sua rete. Già per tutt'i paesi vicini di altro non parlasi che degli amori della nipote » del Curato e del figlio del Conte de Songeres. I malevoli sen rallegrano, la gente onesta se » ne affligge, ed il vostro affezionato Robineau dedito sempre alla gloria della vostra illustre a casa sparge di e notte torrenti di lagrime. Sip gnor Conte, serio più che nol credete è l'af-» fare. Vostro figlio è giovane ed inesperto, egli ama e si crede amato, e breve passo evvi da » qui al matrimonio. La fanciulla è ben diretta e d'altronde leggiadra e non sprovvista di grazie. » Ella e vostro liglio son sempre insieme e s'ino contrano ognora e per Monti, e per Valli, e a cavallo e a piedi come due fide Tortore lungo le ajuole. La notte scorsa coi miei propri oc-» chi entrambi ho veduto l'un presso l'altra gir » fra i campi sospirando, e mormorando dolci » parole guardando, la Luna, e contando le stel-» le. L'abbominevole Paty incoraggia tai folli amori, e se tempo gli si lascia certo indurrà n l'erede del vostro nome a condurre a piè degli Altari d'Imene la pretesa nipote. Ora che vi » ho data piena conoscenza del male, spetta a voi l'applicarvi il rimedio, e qualunque es-» ser voglia la vostra decisione, io sempre avro » la coscienza d'aver adempito al mio dovere on quella cavalleresca lealtà che sempre ho

avuto di mira nella mia condotta e nel maneg-

p gio dei vostri interessi.

Di Credete signor Conte alle proteste di sincera divozione ed indefinito risposto del vostro fe-

dele ed affezionato

Castore Robineau Ex usciere a Pelletin Dipartimento della Creuse

Lanciata questa bomba, Robincau lieto fregossi le mani lasciando all'avvenire la cura di com-

piere la sua vendetta.

Eppur mai in questo corrotto mondo furonvi amori più casti e puri di questi che il malvagio Robineau venia di denunziare con si neri colori, alla collera del suo padrone, ben conoscendo che al solo nome di Francesco Paty el fremerebbe d'ira e di dispetto. E qui cade in acconcio il riferire succintamente ciò che venti anni pria in una tempestosa sera d'Inverno era accaduto tra il Curato di S. Silvano ed il feudatario di Bigny.

Trascorsi eran pochi mesi da che Francesco Paty avea preso stanza nel Villaggio di cui era stato eletto Pastore; e gia la sua instanucabile e prevenente carità ed evangelica pazienza chiara mostra di lor avean fatta, talche la fama di sue celesti virtù erasi sparsa fin nei paesi con-

vicini.

In quell'epoca appunto l'infelice Contessa colpita già dal grave malore che alla tomba anti tempo l'addusse, sentia ogni di più appressarsi il termine del suo penoso esilio, ed egra e languente sentia mancare la forza e la vita. Ma sincera pietà chiudendo nel cuore, ella benchè mal si reggesse trascinavasi talvolta fino alla Parrocchia onde assistere all' incruento sacrifizio; e tali gite solea fare sempre che il Conte era assente, poiche questo più spietato del carnefice che almen non niega ai rei, che immolar deve, gli ultimi conforti della Religione, aveale pur spietatamente vietata tal suprema consolazione. Crudo e disumano, qual egli era, alcerto dovea odiare e bandire dalla sua presenza ognun che fervente culto prestasse a quel Dio che scese fra gli uomini a consolar gli afflitti, ed a sottrarre dalla schiavitù gli oppressi. Or dunque mentre che in un di festivo la Contessa assistea alla celebrazione dei Divini Misteri, colta s'intese da improvviso malore talche fu d'uopo trasportarla nella Pieve.

Da quel giorno una pura scambievole amistà avvinse la sventurata donna, ed il buon Pastore che già appieno conoscea le di lei sventure, poiché non era celata nel mistero la cattiva condotta del Conte inverso la Consorte, e tutto il Villaggio ne favellava, e sentia pietà e rispetto

per l'innocente giovane vittima.

Il buon Curato e per essere del carattere Saoerdotale rivestito, e perche l'infelice donna avea mestieri di un'amico che la consolasse, ando più fiate al Castello e ritornarvi pote di sovente durante l'assenza del Conte ch'era partito lasciando la moglie sotto la sorveglianza del suo fedel Robineau.

Era Francesco Paty, come già abbiam detto dotato del più bel cuore che sulla terra battesse, ed eziandio d'un anima tenera e poetica, e di spirito elevato che non avea mancato di coltivare. Poco tempo era trascorso da che egli avea visto la sua sorella avvizzirsi e speguersi nel fior degli anni, e ben sovente con trislezza meditato avea sul fato delle donne. Ed oh quante volte egli commosso non si era nel ripensare a questo pallido Gregge d'ombre desolate, ed oppresse

che attraversa piangendo la terra.

Parlando alla Contessa, e di Dio e della fede infondendole nel cuore il balsamo della speranza ei cercò di rialzare quel fiore appassito già sullo stelo chinato, e merce la celeste rugiada della divina parola, egli ottenuto avrebbe il suo intento se il Conte improvvisamente non fosse giunto qual turbine sperditore per tutto inaridire e distruggere. Ricevuta egli avea una lettera di Robineau, e noi già conosciamo come ei ben sapesse foggiarle, onde affrettò il suo ritorno, ed il primo pensiero che egli ebbe fu il bandir dalla sua magione il Curato; chè stoltamente ei vantavasi di non aver mai piegate le ginocchia innanzi al segno della Redenzione, ne mai inchinatosi ad un Sacerdote, Brutalmente ci disse alla Consorte che non intendeva accogliere in sua casa degli Apostoli del fanatismo, degli uomini ipocriti e malvagi. La Contessa silenziosa e rassegnata chinò il capo, e Francesco Paty solo poté innalzare per lei al Cielo fervide preci.

Dopo breve volger di lémpo in una rigida notte d' Inverno, mentre che il buon Curato letto il suo Breviario chiudeva gli occhi al sonno, ripetuti colpi alla porta della Pieve battuti fecerlo all' improvviso destare. Levatosi premuroso abbigliossi credendo qualche infermo d'uopo avesse dei suo ministero, ne mal s' apponeva che un messo dal Castello spedito, venia ad implorare

Dronnin Longle

gli estremi soccorsi per la moribonda Contessa, Seco portando l'Ostia Consagrata ed il Sacro Crisma Francesco Paty monto sur un Cavallo che condotto avea il messo, poichè allora An-

netta neppur esisteva.

Tempestosa e trista era quella notte, il vento frammisto ad una pioggia di neve sibilava con orribil violenza. Bujo era il Cielo, e ad or ad or la Luna fra le nubi apparendo lo squallido volto mostrava e tremoli e pallidi raggi sulla Campagna spargea. Gli alberi dei Viali pareau prendessero al suo chiarore strane e fantastiche forme. Le Betule che tremavano tra le lor lucide e morbide foglie sembravan bianchi fantasmi, e le annose Quercie i cui rami secchi e spogli di frondi chinavansi ed incontravansi con sinistro suono, pareano scheletri giganteschi smossi e agitati dal vento. La Creuse che udivasi da lungi mormorare confondea il suo sordo muggito al lumulto della tempesta. Le vie erano a stento praticabili, ed il Cavallo scoraggiato ad ogni istante arrestavasi non potendo più oltre avanzarsi. Solo Francesco Paty fervide preci innalzando al Cielo non sentia ne il vento ne la pioggia ed a oli mio Dio ad or ad ora sclamava fate ch' io giunga a tempo onde aiutare a morir rassegnata quel-» la sventurata ed Angelica creatura che non mi

s fu dato richiamare alla vita. s sana di la Ma un fioco lume apparve agli occhi soi nell'oscuro Orizzonte, debol chiarore che maggior tristozza aggiungea a quella lugubre notte, che il dolor solo veglia ad ore si avanzate. Venia quel lume, che come il faro della morte brilava, dalla stanza della Contessa. Francesco Paty dando di sprone al Cavallo tosto fu giunto g

scese da sella dinanzi alla scala ove attendealo un servo che presso la moribonda il condusse. Poco o nulla pensando al disperato stato di salute della Consorte, il Conte da due giorni trovavasi nella vicina Citta, e sebbene annunziata gli si fosse la sventura che lo minacciava, pure

fino allora ei non era comparso.

La stanza dove fu introdotto il buon Curato non era illuminata che dall'incerta fiamma del camino e dalla pallida luce di una lampada. L'aere che vi si respirava era tepido e pesante qual respirar si suole al capezzale di un moribondo. Distesa sur un letto, presso il quale vegliava una vecchia serva, stava la Contessa immobile bianca più che la veste che qual funebre lenzuolo la copriva. I suoi capegli sparsi sull' origliere, e sul suo volto ricadenti ne facean vieppiù rimarcare la pallidezza. Ella avea le braccia incrociate sul petto, e creduto avresti aver già l'anima abbandonato quel corpo dal dolore affranto, se il febbrile splendore de'suoi grandi occhi che scintillavano sul marmoreo suo volto non t'avesser fatto scorgere essere ancora in lei un ultimo soffio di vita.

Come fu entrato, il Pievano chiese se si fosse mandato per un medico alla vicina Città. Ma ad un cenno della Contessa essendosi la fante riti-

rata . l' uomo di Dio restò solo con lei.

Padre mio, con mal sicura voce ella disse ver lui volgendosi. La mia ultima ora è giunta, la morte e qui, io la vedo e la sento.

Ma non del mio corpo si parli, bensi dell'ani-

ma mia. Presso a comparire innanzi all'Eterno io vi ho fatto qui venire per confortarmi

ed assolvermi.

Figliuola mia, rispose il Pastore che presso lei si era assiso. L'anima vostra non ha d'uopo

» di chi le insegni la celeste via.

» V'ingannate o padre mio, sclamò la scia-» gurata con ardor febbrile. Io non sono qual » voi mi credete. Perche nel silenzio he divo-» rato le mie lagrime, e soffocati i miei sino gulti creduta mi avete paziente e rassegnata? » Io stessa abime tal mi credeva; ma ora presso » a morire sento in me la giovinezza, e la vita » indomite svegliarsi, e rivoltarsi contro gli E-» terni decreti. Oh padre mio molto ho soffer-) to, tali sono state le mie pene che neppur » l'amor possente di Madre m' ha potuto dare » la forza di vivere. Io qual ombra son sulla p terra passata, e dir non posso essermi qua-I' erba del Prato appassita, no perche l'erba » del Prato s'avvizzisce ai raggi del Sole . sulla mia vita neppure un sol raggio di luce ha brillato. Ed ora qual ignote torture io pro-» vo? Se la virtù non fosse che un nome? Se viltà » fosse la rassegnazione? Se la felicità fosse il » solo fine a cui ogni creatura quaggiù tender » dovesse? Oh la felicità, l'amore, le mutue » tenerezze, i dolci discorsi la sera in fondo al » Bosco, i giuri scambievoli al chiaror delle stelle in una notte serena! Oh Dio se tal era » il fato che mi attendeva perchè mi deste un'anima che le felicità sentir potesse? Padre » mio, abbiate pietà di me, rendete la calma al mio cuore, liberatelo dall'orrendo bisogno che prova in quest' ora suprema d' imprecare il destino, ed insultare i disegni della Provvidenza. » Lunga pezza ella assorta rimase in pensare coll'ardore di un'anima avida di felicità che presso a morte rivolge un ultimo sguardo alla riva che vede a se dinnanzi fuggire, ed a cui mai pote approdare. Smarrita la ragione per l'ardente febbre che la consumava, e per la disperazione, ella non più sapeva frenare il suo cuore; e le pene, ed i tormenti che ad ognun fino allora celati avea qual onde d'ingrossato torrente non più dall'argine trattenute venian fuori dalle tremanti sue labbra. Ed oh quale istoria di dolore ascoltare

il buon Parroco dovette?

Non un sol giorno di calma e di felicità avea goduto quell'infelice, eppure Iddio la forza e la rassegnazione dei martiri le avea dato. Ed ora il suo cuore affranto dalle pene sofferte più custodire non sapendo il segreto, ella svelò tutti gl'indegni modi che seco lei usava il Consorte, l'ingiurie e i disprezzi di cui oppressa l'avea, le lunghe angoscie, tutta infine la sua sciagurata vita; ed un tremito generale l'assaliva, e le scarne sue braccia distendevansi e torcevansi, e mentre per la prima volta schiudeva le labbra a profferir minacce contro Dio e gli uomini, a maledire il Cielo e la terra, il vento cupo gemeva fra le fessure dolle imposte, la dirotta pioggia batteva sui vetri, le girelle stridevano su i loro ferri; e Francesco Paty col capo sul petto inchinato ascoltava mormorando sommesse preci,

Figliuola mia, al fine ei sclamò con grave
 e mesta voce. Se i nostri giorni trascorrono
 nel dolore e nelle sciagure non è Dio alcerto

b che dobbiamo incolparne, Egli avea tutto forma-

p to perche l'uomo fosse felice, ma questi non p apprezzo i benefici del suo Creatore, e snaturo

) l'opera sua. Ben io credo esser la felicità lo

 scopo a cui incessantemente tendere ed incaminar si deve ogni Creatura che Iddio a tal fine » creolle. Ma purificata però da lunghe sciagu-» re, e pene con rassegnazione sofferte ella sperar puote d'entrare nella via che ve la guidi. Per » uscir vittoriosa dagli intricati e perigliosi sen-» tieri della vita, per coglier palma immortale è d'uopo, che come la Religione, ella abbia a i suoi martiri. E però tutti coloro che piana gene, che soffrono, che gemono concorrono, » senza pure immuginarlo, a questo misterioso a divin favoro. Si figlia mia, non un sol gemito p quaggiù si spinge che mutato non sia in grido o di gioia nell'eco dell'Eternità, non una la-» grima si versa che non debba un di quale rup giada far schiudere un olezzante fiore. Ed ecco » perche santo è il dolore, e beati sono quelli » che piangono; che l'umanità è figlia di Dio. Amate e benedite adunque le vostre pene in-» vece di maledirle. Verranno figliuola mia, · verranno giorni migliori, ed allora voi dal-» l'alto delle eteree volte, nell'immutabil felio cità il cor di gioia trabboccar sentirete, a-» scoltando i cantici d'amore e di liberazione che dalla terra s'innalzeranno al Ciclo. DEd altre do!ci parole a queste il buon Pastore aggiunse onde calmare il tumulto di quell' anima irritata, e stillar fece su quel core dalla man dell' uomo lacerato il balsamo delle Cristiane consolazioni.

Come ei nel dire procedeva, la tranquillità scendea in quel seno testé ricolmo d'agitazioni a tempeste, e gia quello sguardo di pianto inumidito brillava di meno ardente splendore. Per meglio disporre a più miti affetti il suo cuore

Francesco Paty ordinò alla madre si recasse il pargoletto Ruggiero. Difatti veggendo il figlio, che d'affettuosi baci coprì, la Contessa si sciolse in dirotto pianto, e l'oppresso suo petto liberossi dai singhiozzi che lo soffocavano.

Ma d'uopo fu condur via il fanciullo che deste all'improvviso, e nulla pur comprendendo della trista scena che innanzi a lui passavasi, in forte pianto proruppe veggendo pianger la madre.

Padre, questa disse con voce semispenta al » Curato volgendosi. Colpa per me è il morire. » Io avrei dovuto vivere pel figlio mio, io lo » voleva, e pur nol potei. La mia vita si è ina-» ridita nelle pene, il dolore ha esauste le mie » forze, ed il coraggio mi ha abbandonato. Di-» letto e sventurato fanciullo che addiverrà di » te? Io con terrore sento d'averti dato l'ani-» ma mia, e che or vado a lasciarti il mio cuore. » Già parmi vedere il ferreo giogo che mi ha » schiacciata pesare sulla tua bionda testa. Ami-» co mio, promettetemi di vegliare su lui per · quanto vi sara concesso di fare. Ch'egli ignori » per sempre ció che io soffersi, e che la mia » tomba non s'elevi qual funesta barriera tra lui » ed il Padre. Ma però di me favellategli, inse-» gnategli ad amare la mia memoria. Ch'el sappia » quanto e quale affetto io gli ho portato, e che » solo per lui, con dolore lasciai la vita. Da » voi pure degno amico, porgendogli la mano » scarna e brugiante, soggiunse. Da voi pure con » dispiacere e lagrime mi divido. Voi pietoso » mi confortaste nelle pene, ed a voi debbo di » partir dal mondo rassegnata, tranquilla, e p quasi giuliva. » » Figliuola mia, Francesco Paty rispose. Vi

p resta ancora a compiere un dovere quello di » perdonare a chi vi offese.

» Perdonarlo! Padre mio perdonarlo! Con nuo-» va esplosione di disperazione grido l'infelice, » Voi dunque non sapete quel che ho sofferto?

» Voi non sapete dunque che già son trascorsi sei

» anni da che oltrepassai questa maledetta soglia, p e non una fiata il riso ha sfiorato queste lab-» bra? Voi non sapete che questi occhi che a voi or languidi si rivolgono, si son bruciati nel » pianto? e che non trascorse un ora senza che p questo cuore presso a cessar di battere non sia » stato satollo di oltraggi? Voi non sapete, voi

p non vedete dunque ch' io ne muojo?

» E son questi figliuola mia, disse il Pastore » i sentimenti che nudre l'anima che tranquilla » e serena fra poco ritornar dee al suo Fatto-» re? Gesù dalla Croce esangue, e morente pendendo, schiuse le labbra a perdonare i bars bari Deicidi. Divina parola o figlia è il perp dono. È desso l'onda purissima che ne lava a delle nostre sozzure, è desso il santo profumo » che d'ogni bruttura ne libera; e dal perdono » santificata è dono gradito agli occhi di Dio » l'offerta delle nostre pene. Non havvi essere » che tanto vano, o si perfetto sia, da non aver » d' nopo alla sua volta dell' altrui indulgenza. » Perdoniamo figlia mia guaggiù per esser lassù

» da Dio perdonati. »

Tacita la Contessa rimase, e ben sul suo volto appariva l'acerba tenzone che i diversi affetti nel suo cuore faceansi. Dopo pochi minuti di lotta e di raccoglimento, il suo viso si rasserenò, le sue membra si distesero, e la sua fronte parve circondata dalla risplendente aureola degli eletti. c E perdonatemi o Signore, con vivo sentimento di fede, e compunzione sclamo, le braccia verso il Cielo drizzando, Per-

o donatemi come a lui io perdono, o

Dopo che il buon Curato alla presenza di pochi domestici attorno il letto inginocchiati ebbele amministrato l' Augusto Eucaristico cibo. e segnatala col Sacro Crisma, solo presso il suo capezzale rimase ben avvedendosi che poco or più le rimanea di vita. E pie e confortanti parole ci continuava a spargere su quell'anima presso a volarsene al Cielo, Quando ei s'interrompeva per pregare col cuore, la Contessa con voce debole e commossa gli diceva « Parlate . parlate o padre. Dolci nell'anima mi scendono » le vostre parole, e quali gocce di rugiada io » le sento sul mio cuore stillare. »

Ciò udendo Francesco Paty ricominciava il suo dire, e mostravale il Cielo dischiuso per accoglierla. Calmata e tranquilla ella era, e talora un leggiero sorriso sfiorava le inaridite e livide sue labbra quasi ella scorgesse biancheg-

giare l'alba dell'eterna vita.

Come nel Cielo sorgeva l'aurora, mentre che la debil flammella della semispenta lampada impallidiva alla luce del giorno, la Contessa che da qualche ora più non avea proferito un detto ne fatto alcun movimento, rizzossi in mezzo al letto, e stendendo le braccia con volto di gioia raggiante e con rimbombante voce grido « Pa-, dre mio ecco gli Angeli che a prender mi » vengono. » Ciò detto ricadde pian pianino sul letto, ed il Curato chinatosi per raccorre l'estremo suo sospiro, s'avvide esser ella gia estinta:

Nell'istesso momento dei passi precipitosi udi-

ronsi nel corridoio, la porta spalancossi ed entrar si vide il Conte in abito da Caccia con grossi stivali di speroni armati, col cappello in testa e la frusta in mano.

sta e la trusta in mano.

peln ginocchio Signore in ginocchio, con voce tunnante grido il Pastore. Prostratevi innanzi a questo corpo privo di vita e che racchiuse b l'anima di una Santa e di una Martire. Prostratevi innanzi le mortali spoglie della celeste creatura che perdonovvi pria di spirare. »

Il Conte pallido e spumante di rabbia erasi fermato iu mezzo alla camera; ma dominato da quella voce, e come schiacciato dal gesto che l'accompagnava, scopri macchinalmente il suo capo, piegò un ginocchio, e curvo a terra la fronte, mentre che Francesco Paty tristo, grave, e raccolto lentamente ritiravasi.

Ora i miei lettori ben si ricorderanno essere

il Conte partito la dimane dell' Esequie.

Nulla fo riteneva in quei luoghi; che per niun riguardo amare ei poteva e dove sapea d'essere odiato. Ne forse mai più riveduti li avrebbe, se trascorsi venti anni, formato non avesse un procetto che dovea ad un tempo liberarlo del figlio, di cui grave gli era la presenza, e di una lite da lunga pezza pendente che contendevagli la proprieta del Castello, e del dominio di Bigny.

E qui dovrei a lungo parlare di questo affare, spiegarne l'origine, svolgerne a mano a mano il filo ad or ad or ornando il mio racconto di qualche flore di procedura. Ma sventuratamente essendo sempre vissuto in una perfetta ignoranza, ed in una avversione insormontabile per i cavilli dei Forensi, ogni giovane da un sol giorno ammesso nello studio di un avvocato, o nell'immonda tana di un usciere, sarebbe più di me a portata di raccontare fil filo questa istoria. Che vi basti dunque sapere essere stata la lite intimata dalla propria sorella del Conte, che degradata si era sposando un certo signor Barnajon nomo ricchissimo morto da dne anni sul Campo della gloria, vale a dire alla Borsa, colto da un attacco di apoplessia cagionatogli da un improvviso abbassamento di fondi.

Il Conte che nella sua giovinezza ingenti somme avea dissipate, più di una fiata era ricorso alla Cassa Barnajon, talché la vedova che d'altronde sopra altri titoli appoggiava le sue pretese, si credette un bel giorno nel diritto di fare

espropriare il suo diletto germano.

Gettato il pomo della discordia le ostilità incominciarono. Cerca mio caro lettore di ben com-· prendere il fin qui detto; che in quanto a mesebbene mi sia stato tal affare spiegato di lungo in largo dal mio vecchio amico Thou una sera a Cosmes sulla riva della Loira, voglio essere impiccato se nulla ne intendo, Tutto quel che posso dirti si è che una volta dichiarata la guerra , Madama Barnajon con accunimento instancabile la prosegui; che il Conte intascando gli scudi del cognato in ridicolo mettealo per la bassa sua nascita, del che anche ella soffriya. Onde il suo orgoglio soddisfatto sentiasi alla ridente idea di rientrare qual Sovrana nella Magione dei suoi antenati. Ed inoltre a spinger la lite insinyavala madamigella Malvina sua figliuola . leggiadra giovane , che di tre auni il terzo lustro avea varcato, e che cupidamente desiderava possedere un signoril Castello, ed ag-

giungere al suo nome un titolo finche cambiar nol dovesse con quello di un nobile sposo. Un titolo e un Blasone era il sogno giovanile di Ma-

damigella Malvina Barnajon.

Questa piccola guerra di cui il Fratello e la sorella pagavano le spese durava da molti anni con indicibil contento del fisco e dei legali. Ma però non era il pensare a questa interessante lite che preoccupava, e turbava il Conte durante

il suo soggiorno in Alemagna.

Era omai trascorso qualche tempo da che Ruggiero compiuto avea l'età maggiore, e di giorno in giorno il Conte temea egli non chiedesse conto della dote materna di cui cra il solo erede. Ne panico era il suo timore, che l'ignoranza dei suoi dritti in cui vivea, e l'essere affatto distaccato dalle cure della vita positiva fecer si che fino allora egli a ciò non rivolgesse il pensiero.

Pur nondimeno niun mezzo rimanevagli per liberarsi della presenza del figlio, per lui molesta, e per ispogliarsi d'ogni responsabilità.

Or mentre egli ondeggiava fra diversi pensieri, gli venne in mente un idea quella cioè di unire in matrimonio Malvina e Ruggiero, costituendogli in appannaggio il conteso dominio e il Castello, progetto che ogni difficoltà sgom-brerebbe, e lui trarebbe da tanto imbarazzo due liti ad un tempo estinguendo. Buona ed opportuna era l'idea, ne più mancava che l'eseguirla.

A tal nopo adunque il Conte dopo aver passato uno o due giorni a Bigny, un bel mattino parti per alla volta di Francia, e prese stanza in Parigi. Perigliosa intrapresa era la sua a vero dire, ma la perfetta conoscenza ch'egli

avea delle debolezze di spirito, e della stolta vanità della sorella facean ch'ei non disperasse condurla a un termine felice.

In quanto ad incontrare opposizione in Ruggiero, ei punto il temeva che ben era abituato da venti anni a piegarlo sotto il suo impero, qual debil canna, ed ad informarlo qual lique-

fatta cera.

Or ripigliando il filo del nostro racconto, ben di leggieri si comprenderà perchè tanta gioia il buon Curato provasse udendo esser Ruggiero a Bigny ritornato, e perchè ei fu si commosso nel riveder lui che ancor pargoletto avea fra le sue braccia tenuto in quella notte funesta. Bene spesso egli avea a lui ripensato da che era morta la Contessa, e bene spesso a se medesmo chiesto avea dove il turbino tempestoso spinto avesso quel debil ramoscello dal tronco divelto. Oguora avea invocate le Celesti benedizioni su la bionda testa ch' ei rimembrava avere sul petto poggiata ancor brugiante, e per le lagrime, e per i baci impressivi dalla madre.

Ben adunque si comprenderà perchè ei pregollo con tanta premura di venire alcun poco
alla Pieve, onde potere sollecito ed amoroso studiare quell'anima e quell'intelligenza la cui direzione gli era stata solennemente affidata Ed
oh qual gioia ei non provò nel ravvisare nel
garzone tutte le virtù dell'adorabile creatura di
cui ricevuto avea l'estremo respiro, e raccolti
gli ultimi detti. Nè per un istante ei pensò un
amore nascer potesse fra i due giovani da tale
intimità. Nò ch'ei riguardava la piccola vergine
come ognor bambiua, ed inoltre sotto bianchi
capelli e senile aspetto ei chiudeva un anima

ancor più candida ed innocente di quella di Ruggiero e Catterina.

## CAPITOLO OTTAVO.

#### GIORNI FELICI.

Ma per quale incanto, mi si chiederà, i due giovani presersi scambievolmente di vivo amore? È per quale incanto, io risponderò, potea al-

l'opposto avvenire?

Nello stato in cui Ruggiero trovavasi maliuconico, solo, menando vita monotona e tormentata dall'impeto della sua giovinezza che ancor più vivo rendea il silenzio della Campagna; e lo splendore della ridente stagione; smanioso, irritato, non sapendo come occupare l'attiva anima sua, nè come spendere la libertà che gli dava l'assenza del padre, in tale stato dico, quel giovine dovea indubitatamente amare la prima donna di qualche grazia fornita che il caso gli farebbe incontrare.

Da che era a Bigny ritornato ei non avea veduto se non qualche Contadina che al pascolo le Vacche o le Pecore guidava; beltà invero troppe campestri e che neppure la fervida immaginazione dell'eroe della Mancia avrebbe potuto in Dulcinee trasformare, quando ei incontrò la picla vergiue.

Le tante grazie che l'adornavano, alcerto più ch' era mestieri aveano in loro onde occupare quello spirito avido di distrazioni, ed iniammare quel cuore che non attendeva se non una scintilla per divampare.

In quanto all' ingenua Catterina ben agevol-

mente s' intendera come , in veggendolo, d'amor s'accendesse molto più se si ripensa che Claudio era l'uomo più bello e seduceute che fino allora

I due giovani adunque s' amarono senza pur avea veduto. dubitarlo e comprenderlo. Quai due limpidi ruscelletti che confondono le loro chiare e fresche acque, e si trasformano in un sol rio ove come in lucido speglio il Sol si mira, così entrambi confusero le loro idee i lor sentimenti, e di due anime una sola formarono, si candida e pura che avresti potuto ravvisarvi l'amore che qual Perla nel suo fondo formavasi.

Ben detto avresti , Iddio l'un per l'altra aver creato, talche scorso appena un mese da che la prima volta si eran veduti un puro affetto ed un' innocente intimità regnava fra loro, e ad entrambi pareva avere interno alla stessa culla scherzato, insieme esser cresciuti, ne mai esser stati divisi.

Vero si è che gran differenza passava tra le eleganti e gentili maniere del Conte, e la grazia ingenua di Catterina. Ma però questa ad un' intelligenza vivace, ed al poetico portata, riuniva una natural distinzione che dal suo cuore sensibile ed elevato le venia, e le sue grazie campestri, e starei quasi per dire, selvagge aveano vinto il cuore di Ruggiero; mentre che all' opposto la semplice fanciulla era stata presa dai modi nobili e gentili del bel Cavaliero. Cost fra di loro eravi quella varietà , quel contrasto di qualità e di pregi, per cui due cuori simpatizzino insieme, e da cui fomentato e l'amore. L'un completava l'altra, che l'un possedeva cio che all' altra mancava, ed entrambi riuniti formavano un essere ideale e perfetto.

Ed oh qual dolce incanto sparge a se d'intorno l' amore in due giovani cuori ad un tempo nascendo, e che timidi li fa al suo primo palpito trasalire quai due teneri fiori che appena sul verdeggiante stelo sbucciati dischiudono il variopinto seno alla medesima brezza mattuttina, e ravvi-

vati sono dallo stesso raggio Solare.

Quali gioie, anco nel corso di una lunga vita, provar possiamo che più dolci sieno dei primi palpiti di due anime virginee, del soave incanto che nel rivedere l'oggetto amato si prova, delle prime speranze di felicità ? Si sebben auco nell'atmosfera soffocante della Città luogo non havvi sì tristo che esser non possa rallegrato dallo splendore di tali gioie, pur soli tutt'intera provata ne hanno la pura ebbrezza, quei che palpitar sentirono la prima volta il loro cuore sotto le vaste azzurree volte del Cielo, in mezzo al verde prato, o al rezzo dei folti Boschi, e che la lor gioia parvero dividere coll'intera natura. Si più felici dir si possono questi che allidato hanno alle cupe Vallate le prime parole di amore, e nelle antiche foreste al mormorar delle foglie e delle onde gustate hanno le prime le più vere gioie. E quando il tempo disflorate avrà le lor sembianze, e gli anni su lor peseranno, pur talora su la curva e rugosa fronte un raggio di gioia apparirerà rimembrando i sogni felici della giovinezza che come un'eco lontana lor giungeranno al declinar della vita.

E felici invero trascorsero per i nostri giovani quei giorni. Ridente e dolce era la stagione, e Ruggiero ogni di al sorger del Sole montava in sella, e in poche ore trascorreva la via che da Bigny a S. Silvano menava. Catterina intanto desta al nascer dell'alba, ansiosa attendeva la sua venuta, or alla finestra, ora alla porta della Pieve accorrendo, e qualche fiata, alcun pretesto cogliendo, e se stessa ingaunando, giunse a girne sola, e furtiva fino all'imboccatura del sentiero, donde scorger poteva da lungi il giovine qual lucida stella che irradia l'orizzonte.

Compagni indivisibili di Ruggiero crano i due Cani da Caccia, che abituati di già alle carezze di Catterina, come al Villaggio approssimavansi rapido il corso prendendo non lasciavan d'andare se non giunti innanzi a lei, che da lungi scorgevano, e saltandole allegri d'intorno lambivanle affettuosi le mani, ed i piedi,

Rapidi qual sogno beato per lor trascorrevano i giorni. È qui sol parleremo di alcune giornate, ma non però le altre che precedettero c che seguirono men liete di queste passaronsi.

Volgea poco tempo da che celebrata si era la

Festa di S. Silvano, e Ruggiero sol due o tre volte era rieduto alla Pieve; quando una Domenica dopo Messa, mentre Claudio tutto altero per indossar una veste ed un pantalone nuovo, ch' era riuscito a strappare all'avarizia del padre, avvicinavasi a Catterina per seco condurla alla Pieve, il Conte che eziandio aveva assistito al Divin sacrificio, fu più pronto di lui ad offrire il braccio alla fancinlla che tutta rossa in volto con piacere accettollo.

Ora in quel che traversavan la piazza lor venne veduto un gruppo di garzoni e fanciulle radunati attorno ad un libraio ambulante, che la sua Balla aperta avea sotto la sferza del brugiante Sole, e trattone buona copia di libri,

rosart, e figure lucidate. I due giovani mischiaronsi alla calca e Ruggiero dopo aver comperati più rosart e figure, che distribui amabilmente all'udunanza attonita in vedere tanta liberalita, si pose diunita a Catterina a sfogliare quei tesori della Libreria ambulante. Fra i capi d'opera di quella collezione erauvi. Vittorio o il figlio della Foresta, Alessio o la cusa nel Bosco, Curtuceio e Mendrisio, Brigandino Brigandini. Gli amori di Lord Byron, Le avventure gulanti della famiglia Bonaparte; e poi quai pallidi fiori sur un letamaio cresciuti Estella e Nemorino, La Pastorella delle Afpi, Gonsalvo di Cordota es. ec.

Forta or mi è il confessare i mici eroi poco o nulla di Letteratura conoscevano. L'educazione di Ruggiero era stata molto trascurata, ele letture di Catterina limitate si erano a libri di Religione.

Ma però per le nature gentili e sens'bili, alcune opere hanno come un soave profumo che solo in leggerne le prime pagine s'esala: ed al cor rifluisce. Così Catterina dopo aver più e più libri aperti e richiusi, assorta rimase in leggerne uno che per caso avea tolto.

De leggete Signorina? dimandolle Ruggie-De ro. Quale incanto havvi in quelle pagine che De si richiama la vostra attenzione?

Quel volume che la pitcola vergine avea fra le mani stampato sì carta suga con chiodi fermato e ornato di figure che alcerto aveano il gran vantaggio sulle moderne incisioni di esprimere verace e puro sentimento, quel volume dieo che si assorta, in leggerlo, tenea la fanciulla, altro non era che Paolo e Virginia. Incantevol poema delizia di ogni età!

Catterina aprendolo avea gettato gli sguardi salla prima pagina, e lette appunto quelle linee in cui l'animo generoso dei due fanciulli si disvela, quando cioè entrambi vanno ad implorar grazia per una schiava ch'era fuggita dal suo padrone. Fin dai primi versi di quel commovente racconto, ella avea inteso come una leggiera e fresca auretta sulla fronte scherzarle; eppure si era allora in giugno ed il Sole dardava infuocati raggi. Affine entusiasmata sclamo. « Come sarei petice se questo libro possedessi !

 Ebbene, le disse Ruggiero. Noi lo compreremo e lo leggeremo insieme.

Poscia avendo fra il resto della collezione delle figure ravvisato un ritratto, molto brutto invero, che dicevasi rappresentare S. Claudio, offillo in dono al giovane Noirel che ritto e immobile come un piulo presso Catterina sen stava.

 lo contracambiar debbo, gli disse. La cortese maniera con cui un di m'indicaste la via

di S. Silvano. »

Questa era la prima volta che Ruggiero faceva allusione al dianzi accaduto, e Claudio rosso per vergogna resto colle labbra dischiuse senza potere articolar parola, e cogli occhi fissi sulla

figura che macchinalmente avea preso.

a Qual strana combinazione, disse Catterina, puesto pare il tuo ritratto. a A tai detti ella e Ruggiero diedero in un gran sceppio di risa, e allegramente s'avviarono ver la Pieve, la giovinetta appoggiata al braccio del Conte, ed il disgraziato Claudio mesto, tenendo il suo Santo Patrono in mano.

Adunque com'era stato convenuto quel libro

commovente fu letto da Ruggiero mentre che Catterina ricamando, e Marta filando estatiche l' ascoltavano.

Il buen Curate occupato sempre a compiere i deveri del suo sacro Ministero, non potea alcerto aver tempo dibero onde intenerirsi al racconto d'immaginarie syenture.

Tai letture sovente facevansi o sul loggiato al rezzo degli annosi Castagni, o nella sala della

Pieve.

Or lasciando un poco operare la vostra immaginazione, vi parra vedevvi d'innanzi agli occhi questo semplice quadro d'interno. Ruggiero assiso leggendo, Catterina leggermento i ago trattando, Marta facendo fra le sue dita grace il fuso; ed infine Claudio ch'essendo riuscito ad ingannare la vigilanza-del- padre, abbandonata avea la scuola, entrar quatto quatto ed assidersi dietro la seggiola della leggiadra fanciulla.

Se Ruggiero bene o male leggesse dir nol saprei, ma certo però la sua voce scendeva dolce

al cuore della nostra giovane Eroina.

Quel libro fa per ambo i giovani come nappo incantato, a cui le loro labbra avide ad un tempo appressaronsi, come viva sorgente d'acqua purissima ove le loro anime s'immersero. Nella sua mente ognun di loro sostituivasi agli eroi di quell'ispirato poema; e sebbene da poco tempo si conoscessero pure piacevansi a rinvenire de' misteriosi rapporti tra il loro fato, e quello dei due giovanetti la cui storia leggevano. Dal suo canto Marta colle ingenue riflessioni che ad ora ad or faceva e che lor comunicava più e più fortificava le loro illusioni.

Oh carina mia, talora interrompendo il lettore ella diceva. Parmi vederti passeggiar nei

» boschi col signor Ruggiero.

» E perché non con me? » Osò una volta chicderle Claudio ch'essendo stato allevato e cresciuto colla Catterina, qual Paolo con Virginia, non poteva, senza sdegnarsi, vedere uno straniero usurpar la sua parte.

Dibo, rispondeva la vecchia. Il signor Paolo non avea come te l'onorevole impiego di Cantore all'organo ne insegnava le lettere ai

p fanciulli del Villaggio.

Questa non è una ragione, soggiungea co-

» lui più rosso della cresta di un Gallo.

Senti ragazzo mio, ripigliava Marta, Io non
 intendo toglier nulla ai tuoi alti meriti, ma
 però credo che il signor Paolo non avesse il

» naso fatto come il tuo.

» Ma questa non è una ragione: stringendo i-

» rato i pugni quello ripeteva.

 y lia via, diceva Calterina ancor più vermiglia di un fresco fiore di Melogranato. Entrambi avete obliato non esser noi all'Isola di Francia, e che la Creuse bagna le vicine Cam-

» pague. Lasciamo da banda queste sciocche » contese e ripigliamo la nostra interessante

» lettura. »

Immagine della vita è questo piccol romanzo. Come il mattin dell'esistenza le sue prime pagine spirano soave freschezza e dolce armonia; e le ultime sono di funchre velo coperte.

Come avvicinavansi alla catastrofe che pon fine a quell'interessante poema, la voce di Ruggiero commossa affievolivasi, Catterina ascoltando ansiosa sentia palpitarsi il cor nel petto, Mar-

ta alzava fervide preci al Cielo onde i tempestosi llutti fossero calmati, e Claudio cogli occhi scintillanti fisi nella giovinetta parea pronto a slanciarsi nel mare onde sottrarla al furor delle onde. Ma quando oli miserando spettacelo ! udirono, una fanciulla essere apparsa sulla poppa del Vascello Saint - Gerant, Marta e Catterina con le mani tremanti per lo spavento lasciaron cadere e l'ago ed il fuso. E quando alla fine Virginia cogli occhi fisi al Cielo, colle braccia sul seno incrociate qual angiolo che alle eteree regioni sen voli fu trasportata dalle onde tempestose e precipitata nel vorticoso fondo, le due donne non poterono più rattenere i singulti, ed in dirotto pianto proruppero; Ruggiero stesso non seppe frenar le lagrime, e Claudio in quel supremo momento afferrando la fanciulla fra le braccia, ed al suo seno, con effusione di affetto stringendola. « Oh mia Catterina, grido on espressione d'indicibil tenerezza. Io t'avrei salvata 1

» Lo credo lo credo mio buon amico, quella » con emozione rispose » Che il suo cuor sensibile era stato tocco oltre ogni credere da tal movimento del buon Claudio.

Terminata questa lettura, che due o tre giorni era durata, le ore trascorreano in amichevoli conversazioni, che soventi volte Francesco Paty venia a ravvivare con le sue pie e saggie parole.

Lieto ognor più egli era nel veder si spesso alla Pieve quel giovine Ruggiero che sempre, pur da lungi, avea amato, che in lui la memoria della madre ei venerava. E soave diletto provava nell'avere a sè d'accanto e il Conte, e. la nipote.

Talora tutti e tre al cader del Sole andavano a diporto o nelle valli, o sulle rive fiorite della Creuse, o nei campi di dorate spighe coperti, o sul declivio delle verdi colline, Francesco Paty camminava avendo entrambi allato, e piacevole ed incantevole spettacolo era il vedere quel veglio venerando, e canuto, dirigger sorridendo dolci parole a quei giovani che sert, e con religioso raccoglimento ascoltavanle. Ei lor favellava d'Iddio, della natura, dei doveri che ogni creatura compir deve quaggiù. Ed ora a sè dappresso facendoli assidere sotto un verde Faggio lor leggeva qualche tratto della Sacra Bibbia. Ed intanto, o delizioso e magico quadro che ognor con nuovo diletto si rivede! Il Sole giunto al tramonto de' suoi ultimi purpurei raggi colorava il Cielo, le lievi e folleggianti brezze della sera raddolcivano l'aere, e ad or ad or dal vento trasportato lor giungeva il suono delle canzoni dei pastori che il gregge all'ovile guidavano, misto al belare delle pecore ed al muggito dei buoi.

Talora il buon Curato dell'estinte loro madri, ai due giovani parlava. E ad una ad una enumerava le virtù che le avean fregiate, e che soave profumo spurso avean a lor d'intorno; ed intanto alle lor ceneri pagava sincero tributo di lagrime e di lodi. Quindi ei volca che Ruggiero favellasse, e questi compiacendo la sua inchiesta raccontava in breve tutta la sua vita. La trista infanzia non abbellita dal sorriso materno, l'educazione trascurata, e la solinga e monotona sua giovinezza. I suoi viaggi quindi ci descrivova, e cio che più la sua mente ed il suo cuore nei paesi trascorsi, avea colpito, Lo

antiche e maestose Cattedrali dell'Alemagna, i diruti Feudali Castelli sulle rive del Reno elevantisi quai tristi fantasmi alla memoria richiamando un età di barbarie, e di delitti. Che che ci dicesse sempre ora da Catterina con crescento piacere ascoltato, e Francesco Paty raccoglieva con secreta gioia in tutti quei racconti le rivelazioni del suo nobile cuore, e del suo poetico spirito.

Spesse fiate lungo la via fermavansi a consolare qualche sventurato, o a soccorrere un poverello. Ed ora ad un mendico assiso sull'orlo di un fosso, Ruggioro dava generoso la sua borsa . ed ora Catterina volgea confortanti ed amichevoli parole a qualche povera fanciulla, che come Margherita scalza, di cenci vestita e colle chiome in d'sordine n'andava errando pei campi. In tal guisa animato dagli esempt del Curato e di Catterina, ed eziandio secondando i moti del suo cuore ben fatto, Ruggiero soccorrevol mano agli oppressi stendendo, amare da ognun si faceva. Ed in breve volger di tempo il suo nome pronunziato non era se non con rispetto e venerazione, e su lui invocavansi le celesti benedizioni come sul padre suo eransi implorati i Divini castighi. In tal modo il figlio scontava i debiti del padre, ne guari ando che quell'odio che qual ruggine consumava da venti anni l'illustre lor nome restò soffocato sotto gl'innumerevoli benefici che il giovane qual copiosa rugiada sull'intero paese spargeva.

Quando il Cielo era di stelle già sparso e che le Capinere ascose nel Bosco flebili note spiegavano, la piccola brigata diriggevasi ver la Pievo ove attondevala una frugal refezione da Marta apprestata. Sull'umil desco vedeausi mature olezzanti Fragole, e rubiconde Ciliegge e fresco latte; ed un ora qui pur trascorrea in dolci ed innocenti discorsi. Quindi Ruggiero tolto commiato, sul cavallo montava e riedeva a Bigny ognor più allegro e migliore divenuto.

In tal guisa licti e rapidi i lor giorni trascorreano, e mentre che Claudio consumavasi nel dolore e nelle lagrime, i due hei giovani spensierati abbandonavansi all' irresistibile incanto

che l'un ver l'altra attirava.

Ma alcune parole di Francesco Paty colmaron di duolo l'ingenuo cuore di Catterina, e fecerla accorta del vero stato dell'anima sua, che fino allora, innocente qual essa era, non avea neppur sospettato che tal nemico nel seno chiudesse.

Una sera adunque, che sceondo l'usato, tutti e tre passeggiavano lunghesso il flume, non so per qual strana combinazione, Ruggiero a parlar venne della prolungata assenza del Conte e

del suo prossimo ritorno.

Premettere dobbiamo che mai pria d'allora

erasi fra di loro di tal soggetto parlato.

Il vecchio e buon Pastore serbava su quest'argomento una riserbatezza che bene agevolmente
comprenderassi, e della sua banda Ruggiero che
pensar non poteva al padre senza provare un
sentimento di segreto terrore; noa volea gittare
sul dolce ed incantevole quadro, di cui circondato vedeasi, la sua ombra sinistra. Nè Catterina da casta ebbrezza i sensi rapiti occupar si
poten di tutt'altro che estranco fosse al suo amore, nè curavasi se altri al mondo esistesse
fuorche Ruggiero ed il diletto suo zio. Mai per

un istante ella avea rivolto il pensiero al fato che attender dovea quel giovine. A che dopo venti anni di assenza era egli a Bigny ritornato. Se quivi o in Alemagna dovean trascorrere i suoi giorni , e se infine egli era libero di disporre di sè stesso a suo talento. No mai ella avea a ciò pensato. Che per lei la vita solo un'ora parea avesse, e quest'ora felice, e che sì rapida fuggia, era quella che Ruggiero presso lei spendea. Or dunque come il giovane parlò del vicino

ritorno del Coute.

Amico mio , gli disse Francesco Paty con » sentimento d'indicibil tristezza. È mio dovere » prevenirvi che la venuta del signor Conte porrà un termine alla nostra relazione. Si, noi non » dovremo più vederci, o almeno lo potremo ben

o di raro, o

A tai detti i giovani simultaneamente fermaronsi estatici cel dolore i smarriti sguardi figgendo nel volto del veglio.

» E perché mio buon zio ? domando per la

» prima Catterina.

E perche signor Curato, disse alla sua volta » Ruggiero. E, perché il ritorno di mio padre » dee far cessare la nostra intimità? » Non m'interrogate figliuoli miei, rispose Francesco Paty prendendo fra le sue le lor » mani. Non m'interrogate, vi basti solo sapere » o mio giovine amico, a Ruggiero volgendosi » soggiunse, che non potrete, tosto che il Conte » sara ritornato, più visitarne senza dispiacerlo » e forse anco irritare il suo corruccio, e che mai vi avrei invitato a frequentare la Pieve se

» non avessi dovuto adempire gli estremi voleri

dell'estinta vostra genitrice.

Ma signer Curato, con un leggiero movimento d'impazienza disse il giovane. Che importar deve a mio padre se io vengo un giorn in ogni settimana ad assidermi alla vostra men-» sa , ed a trascorrere seco voi qualche ora? E d'altronde non son io libero Signor delle mie azioni? con risolutezza soggiunse.

· Amico mio, ripiglio il Pastore. Io soffriro. nol niego, non più vedendovi ma esser non voglio cagion di discordie e disgusti fra voi e vostro padre. Mi restera il conforto di avere in parte adempiuti gli obblighi che vostra ma-

dre pria di morire mi avea imposti. Io vi ho di lei favellato, e non andrà guari che a lei nel Cielo io parlero di voi.

Ma signor Curato, con più ferma voce disse Ruggiero. È sotto il vostro tetto che per la prima volta in mia vita ho udito a parlar di mia madre. Voi solo mi avete appreso a conoscerla ed amarla. Da voi con bontà fui accolto e presso voi gustai la pura gioia che nell'amare e nel sapersi riamato si prova.

Ma parmi zio mio, Catterina con incerta

voce soggiunse.

 Via via miei cari ragazzi, con malinconico sorriso sclamo Francesco Paty, Perche vogliam così turbare questa bella serata? Ingrati noi siamo verso Dio che di goderla ne concede! E poi perchè affligerne vogliamo pensando all'avvenire? L'uomo passa qual fiume, ed oggi ignora ove sara domani. Il vero l'unico affare è di meritare l'amore dell'Eterno che nel Cielo riunir puote le anime che sulla

terra s'amarono. Ma vane riuscirono le confortanti parole del

Curato, e trista terminò quella passeggiata. La piccola vergine ad ora ad ora la testa volgea per tergere furtivamente le lagrime che dai suoi grandi occhi neri sgorgavano, e quando alla Pieve furon giunti e che Ruggiero meno allegro partì, ella assediò lo zio con replicate quistioni, e questi non più represso dalla presenza del giovane raccontolle in breve ciò che venti anni pria, in una tempestosa notte d'inverno era avvenuto. Temendo di atterrir quell'anima virginea qual bottone tra tenere foglie ascoso, egli come meglio potè velò e men cruda dipinse la trista realtà; ma non così però ch'ella non comprendesse qual' uomo barbaro e crudele si fosse il Conte de Songeres, e quale odio nel suo perlido cuore ei chiuder dovesse contro il buon Curato.

» Ma zio mio, alla fine ella disse. Ciò impedir non puote che il Signor Ruggiero venga » qui alcun poco. Ei ben disse esser libero si-

s gnore delle sue azioni.

Figliuola mia, disse Francesco Paty crollando il capo. Quel giovane è meno libero di quel che crede. Ei chiude in seno un'anima debole e tenera che ben presto sarà infranta dalla ferrea volontà di suo padre come lo fu quella della sciagurata Contessa. Va figlia mia, vanne al riposo e che Dio di dolci sogni abbelli il tuo dormire a soggiunse sulla fronte un bacio imprimendole.

Ritiratasi nella sua camera Catterina chiuse con violenza la finestra in faceia a Claudio, che ritto presso uno dei tigli che eingevano la piazza della Chiesa, spingea sospiri si forti da commuovere il Magno Attante; e gittatasi sul letto si sciolse in dirotto pianto. Prime lagrime d'amore pin pure delle goccie di rugiada che stillan quai perle sui petali olezzanti dei gigli e che gl'Angeli raccor debbono in coppe di Opali e di Zaffiri.

Bontà divina, grido Marta fra le sue braccia stringendola. Di figlia mia che t'avvenne?

» Ah mamma mamma, quella grido. Bento-» sto saremo divisi come lo furono Paolo e Vir-» ginia. »

Marta resto alquanto senza intender nulla, ma poiche ebbe compreso qual fosse la cagione di

tanta disperazione.

» Ah dunque, sclamò; È egli un Turco que, sto padre? Ma fà cuore carina mia che il mare non scorre tra Bigny e S. Silvano; e poi alla î fin fine se il signor Ruggiero più non ritorna a nol che importa ? È vero che grave perdita sara per la Chiesa, e la questua della Domenica se ne risentira. Ma che perciò ? Dio non vorrà abbandonarci e come pria ne fornirà altri mezzi oude soccorrere i poveri. Elico detto la vecchia che s'intendea d'amore quanto d'Archeologia abbraccio Catterina ed andò a letto, e meutre con pesauti passi discendea la scala fra se n'andava mormorando. Dovvò dunque rinunziare a più veder nella mia cucina delle oche, e dei carpioni tauto beli.

In questo mezzo Ruggiero al gran galoppo a Bigny ritornava, fermamente deciso ad infrangere se fosse stato mestieri il giogo paterno, ed al suo amore più strettamente avvincendosi quanto maggiori ostacoli ei prevedeva. Or questamore poche ore pria ignorato ardea nel suo cuore ed ora ad una scintilla divampato egli ora alla prima difficoltà che incontrato avoa. È regola generale che l'amore più impossibil sembra, più ardente e forte scoppia; e senza l'inimicizia dei Capuleti e Montecchi la trista e romantica storia di Giulietta e Romeo nou sarebbe accaduta.

Quando Ruggiero rientrò nel Castello tutto giacea immerso in profondo silenzio. Traversando la Galleria, che alla sua Camera conduceva, all'incerta luce del lume che in mano portava ei vide un magnifico Piano-forte d'ebano intarsiato di rame, che ben sembrava essere stato allora quivi portato; e quà e là in disordine posate innumerevoli scatole, cassettini, c cartoni. Sorpreso a tal vista e designdo conoscere chi e perchè avesse quegli oggetti colà inviati, senza por tempo in mezzo andò a picchiare alla porta della camera di Robineau che desto all'improvviso mormorando rispose « quegli » oggetti esser giunti il giorno istesso colla vet-» tura di posta diretti al signor Conte. » Ed insistendo Ruggiero nelle sue quistioni, il vecchio affermò « Non saper più che tanto. »

Come sorse il nuovo Soli, un inusitato ed orribil frastuono che nel Castello si udiva sveglio dal sonno Ruggiero. Levatosi premuroso da letto ed abbigliatosi in fretta, egli uset dalla sua camera ed il primo oggetto che gli venne veduto fu Robineau in mezzo ad una torma di Tapezzieri, pittori, ebanisti, ed operai d'ogni arte, occupati a sconcertare tutto l'antico Castello per abbellirlo e rimodernario.

Gli uni spogliavano le finestre delle vecchie e polverose cortine, gli altri le Tapezzerie rinnovavano, quelli lustravano il pavimento, questi dipingevano lo zoccolo delle mura; e Robineau tutto gonfio d'orgoglio per l'incarico ricevuto presiedeva a questi lavori coll'aria d'importanza che dar si potrebbe un generale che un esercito pronto a dar l'assalto comandi. Scorgendo Ruggiero sulla sua laida fisonomia di Fulna e di Chachal si dipinse l'espressione di maligna gioia, e di trionfo insultante.

Che vuol dir tutto ciò o Signore? a lui chie-

se il giovine Conte.

• Eseguisco gli ordini del vostro signor pa
• dre, quei con parlar breve rispose.

Ma voi.

\* Eseguisco gli ordini del vostro signor padre, interruppe il vecchio maligno.

Ma voi dovete sapere. . . .

Io non sò nulla, rispose Robineau, se non che eseguir debbo gli ordini del signor Conte.

Voi m' ingannate, irritato grido Ruggiero.
 Fate ch'io vegga la lettera che mio padre ha

dovuto scrivervi a tal uopo.

Schbene qui voi slate il solo signore, disse
 Robineau, ben son dolente di non potervi com-

piacere, che fra le istruzioni lasciatemi dal signor Conte, sventuratamente non havvi quella

signor Conte, sventuratamente non havvi quella
 di comunicare a voi le lettere che mi scrive.

Basta basta, rispose Ruggiero con diguita.» Ed usei fortemente irritato e confuso d'ignorar la cagione dell'istantaneo mutamento che nel Castello si operava, mentre che Robineau fregandosi le mani rideva in segreto e brillava di giola veggendo esser propizia la sorte al cominciar della sua vendetta.

Tormentato, smanioso, e con inquietudine osservando ciò che a lui d'intorno avveniva, il giovine Conte lascio trascorrere alcuni giorni senza riedere a S. Silvano. Ed in quel mezzo ancor Catterina provava le pene di amore.

Da che per le inopinate parole dello zio ella avea cominciato a leggere nel suo cuore, una densa nube di tristezza velato avea il suo allegro carattere; ne più in lei ravvisavasi l'ingonua e vivace fanciulla che fin allora formate avea le delizie di ognuno.

Il vero amore è grave e in sèstesso raccolto. Però in mezzo alle afflizioni ed al dolore, la benefica giovinetta non trascurava di soccorrere gl'indigenti del Villaggio, e di provvedere ai

bisogni ognor rinascenti della Pieve.

Aveva ella già da più giorni terminato alcuni ricami, che a lei commessi eran stati, ed essendo oppresso da una febbre di sviluppo, il piccolo Giovanni che esser solea il suo fattorino, deliberò portarli ella stessa alla vicina Gittà d'Aubusson. E maggiormente a far ciò si decise che nello stato del suo cuore e del suo spirito, ella avea mestieri di moto, di solitudine, e di respirare libera l'aer puro della campagna.

Or dunque in un ridente e fresco mattino ella parti montando, come pria Annetta, che spinse un allegro nitrito, e scosse per gioia la sua coda sentendo in sul dorso il leggiero incarco della

sua leggiadra padrona.

Sebbene di gracile e delicate forme e di nervi oltremodo sensibili Catterina fosse, pure il suo carattere vivace ed energico, ed ognora avido di piaceri era mal atto a nudrir di gemiti e di pianto il suo amore. Or Veggendosi sulla sua vecchia giumenta bigia in un bel mattino del mese di luglio fra le eterne meraviglie della natura cho

ella con tanto trasporto amava, e che si ben comprendeva, avidamente con diletto aspirado l'aer fresco e leggiero, ascoltando il lieto canto degli augelli, riveggendo quei colli, quei campi che vista aveanla un tempo felice, raccogliendo infine gli amichevoli saluti delle Pastorelle, e dei Contadini, ella tutto obbliò ed altro più non intese che la casta ebrezza della gioventù e dei l'amore che il cuore inondavanle. I suoi occhi di novello spleudore brillarono, le pallide gote di rosco colore ravvivaronsi, e le sue labbra si schiusero a un dolce sorriso.

E leggiadra invero quel di ella era e chi che tu sia oh lettore quacquero o filosofo, certo io sono che ti saresti fermato per la via a vederla a passare dal trotto della sua giumenta trasportata fra le verdi ajuole, col suo cappellino di fina paglia, cinto di un nastro cilestre, col bianco suo giustacuore che grazioso contrasto facea colla gonna d'Indiana oscura de cui ad ora ad or due i petelni mostravano la stretta lor punta.

Dà per tutto e in Città e nel Villaggio ella era amata, e con gioia si festeggiava la sua venuta in qualunque casa ella entrasse. Le più distinte famiglie ricevevanla, e con benevolenza accoglievanla, trattandola qual boro uguale. E qui aggiunger debho che d'Aubusson non era allora qual è oggidi, che i benefici della civilizzazione non erano ancora penetrati in fondo a quelle povere Montagne. Semplici eranvi i costumi, e la Città parca non formare clie una sola famiglia. Diletta piccola Città! Limpido e chiaro fiume dalle placide onde! Colli della Maddalena! Oh fresco rezzo della Seigliere! Giardino sulle Colline piantato ove io

fanciulletto scherzar solca colla diletta mia sorellina ! Finestra donde io ognor vedea la vecchia madre assisa a lavorare occupata ! Oh come commosso è il mio cuore a tai rimembranze, mal mio grado, destate dal solo nome della Patria lontana, ed ahimè senza speme perduta!

Catterina dovca quel giorno portare i suoi ricami alle Signorine G. giovanette di grazie e bontà adorne, e da lei sopra le altre predilette. Sentendo lo scalpitar d'Annetta che innanzi la porta erasi fermata, e che scorta e ravvisata aveano da lontano, Adriana ed Ottavia, tali erano i nomi delle due Signorine, accorsero ad incontrar Catterina che fra le lor braccia accolsero affettuosamente carezzandola. « Come sei bella, disse Ottavia guardandola dalla testa ai piedi.

» Oh come sei fresca e grazlosa, disse Adria-» na. Tu qui giungi qual mazzolino di fiori raccolti ancor stillanti dalla mattuttina rugiada. » E cio detto alla lor madre la condussero, e questa al suo seno la strinse quasi ella fosse un altra sua figlia. Le fanciulle quindi a ciarlare fra di loro cominciarono, e le lor dolci vocine si confondevano insieme quale il garrir degli Augellini sopra fioriti arbusti.

Ammirati e lodati furono i suoi ricami, e colmata fu di lodi, di carezze, e di doni. Adriana le diede il suo dittale d'oro, cd Ottavia staco dal suo collo una Crocina di perle fine che attacco ella stessa a quello di Catterina, che fu ciò malgrado obbligata ad accettare il prezzo dei suoi lavori.

» Ed oh come-mie buone Signorine contracambiarvi potrò? Domando ella tristamente.  Col pregare Iddio per la nostra diletta genitrice, risposero entrambe abbracciandola.

 Sì, ella disse, ed eziandio pregherollo di unire ognuna di voi in matrimonio ad un giovine bello e buono come entrambe siete.

Ciò detto in fretta ella tolse commiato che di denso velo il Cielo coprivasi, ne frappor più induglo ella doveva per giungere a S. Silvano pria che l'oragano scoppiasse. Ed in effetti com'ella fu giunta presso l'Ilachere, le gravide nubi squarciate copiosa pioggia versarono, e la leggiadra fanciulla fu costretta a ricovarasi nella Fattoria ove Margherita era impiezata a guardare i porci.

La giovinetta che allora quivi sola si trovava accolse Catterina con affettuosa prenura, e dopo aver posto Annetta al coperto della pioggia, sotto una specie di tettoia, ciarlando, e scherzando accese un buon fuoco alla cui fiamma la piccola vergine asciuttar fece la sua veste bagnata e scaldo le intirizite sue mani.

Trascorsa era già un'ora da che ella quivi

Trascorsa era già un'ora da che ella quivi sen stava guardando la grandine che furiosa cadeva, e distratta ascoltando le ciarle di Margherita, quando da lontano udissi il galoppar di un destriero che più e più avvicinavasi.

La Margherita che sul limitar della soglia sen stava, tutto ad un tratto battendo palma a palma con grido di gioia selamo. « Signorina signori-

na è qui quel bel Signore.

E nell'istesso momento un cavallo fumante di sudore, e di spuma inondato, fermossi avanti la porta della Fattoria, e Ruggiero scese da sella.

. L'inaspettato oragano avealo eziandio sorpreso per via, e quivi presso trovandosi venta ivi a ripararsi dalla pioggia, per nulla al mondo sospettando di trovarvi la Catterina, come questa neppur immaginato avea di poterlo incontrare. Entrambi ravvisandosi di bel rossore tinsero le gote, che dopo aver conosciuto il vero stato del loro cuore, avean perduta quella sicurezza con cui dianzi avvicinavansi el insieme intrattenevansi. Buon per loro però che il non interrotto cicaleggio di Margherita li trasse di minarazzo, talche libori furono d'ascoltare il misterioso linguaggio dei loro cuori, che l'un ver l'altro attiravansi e tacite parole a vicenda si dicevano.

Assisi sur uno sgabello di rustico legno in quella povera Fattoria, a tutt'i venti aperta, cinta di negre e luride mura sotto quelle travi allumicate dove l'industre ragno non disturbato la sua tela tessea, e donde pendeano dei mazzi di dorate cipolle, maggiormente la lor leggiadria risaltava. Si belli entrambi erano, Catterina meditando assisa presso il focolare, e Ruggiero, la cui bionda testa staccavasi con magico effetto sullo scuro fondo delle mura. Si belli, dico si graziosi, così seducenti entrambi erano in quel punto, che Margherita restò estatica a contemplarli in silenzio; ed infine con entusiasmo csciamò. « Oh come belli essi sono! Direbbesi in » tal atto vedendoli esser dessi due Augeli col-» ti all'improvviso dal temporale, che in que-» sto povero abituro ricoverati si fossero onde » scuotere dalle lor piume la pioggia. »

Appena ebbe la fanciulla pronunziati tai detti catterina levossi, e sulla soglia avanzandosi, vide il Sole risplendere sull'orizzonte e qualche leggiera nube ancor turbare il bello azzurro del Cielo.

Democra Grayle

Trascorsi pochi minuti, ella e Ruggiero montarono in sella, e l'un presso l'altra avviaronsi sotto il rezu delle Quercie e delle Tremole quai verdi tende su i lor capi formate, e le cui foglie dalle leggiere aurette smosse stillar facevano su loro le goccie di pioggia di cui impreguate erano. Entrambi in silenzio la via proseguivano, e solo ad ora ad or qualche breve parola scambiavano.

Intanto il Sole compinto il suo corso dietro le verdi Colline ascondeasi, e già d'alcuna stella il Cielo si spargea; ed i duo giovani, sebbene d'andar non ristassero, crano ancora ben lungi da S. Silvano. La via che seguiva Ruggiero non era quella che propriamente conduceva a Bigny, ma egli non sembrava accorgersene, nè Cattorina avveduta se n'era; o poi giusto e convenevole non era che ad un ora così avanzata ei lasciasse la giovinetta sola nella deserta via.

Più e più i suoni che animano il giorno affievolivansi, finche interamente non si estinsero. Le luminose purpurce strisce dal Sol morente tracciate scoloraronsi a poco a poco. La Luna sorse raggiante ad illuminare l'azzurro Cielo, ne più in quella solitudine si udi che lo stillare delle goccie d'acqua fra le verdi foglie, e qualche debil grido degli Augellini che nei lor nidi carezzavansi.

I due giovani givano ognor silenziosi, qualche furtivo sguardo volgendosi ognun fra se ripensando ai casti amori de' due fanciulli di cui teste avean letta la storia. L'aere che li circondava era impregnato degli inebrianti profumi, ch' esalar sogliono, dopo un oragano, la terra i prati ed i boschi. Puri come la zaffirea volta

Democra Gross

che su lor stendevasi erano entrambi; ed i Serafini interromper dovettero i lor perenni concenti per udire il Divino canto che quelle due

anime ingenue al Cielo innalzavano.

In tal guisa meglio che un' ora cauminarono, quando i due Cavalli simultaneamente fermaronsi in mezzo d'un quadrivio, irresoluti non sapendo qual via teuere. Allora Catterina e Ruggiero dopo essere rimasti per pochi istanti assorti in religioso raccoglimento tenendo i lumi l'un sull'altra fisi, al dolec chiaror delle stelle in faccia al Gielo, alla presenza delle Sante bellezze della natura, che chiamarono in testimonio dei loro giuri; entrambi uno sguardo scambiatosi separaronsi dopo aversi palesato il mutuo lor affetto.

Quella sera istessa come Ruggiero inchriato di gioia e di amoro nella sua Camera entrava, vide sul tavolo una lettera che avea impresso il bollo della posta di Parigi. Guardatone l'indirizzo ei ravvisò il carattore di suo padre, onde rotto il suggello sù cui vedeasi il Blasone della sua fa-

miglia, lesse le seguenti righe.

r Figlio mio.

- Preparatevi a ricevere fra alcuni giorni mia
   sorella e sua figlia che ne accorderanno il bene
- di passare qualche mese seco noi nel nostro
   Castello di Bigny. Croderei offendervi se qui
- » rimembrar vi volessi quai sentimenti nudrir » dovete per una Zia e per una Cugina. Mi ab-
- » bandono adunque con intera fiducia alle ispi-» razioni del vostro cuore ».
- razioni dei vostro cuore v.

Vostro Padre Conte de Songeres Appena fino allora Ruggiero avea saputo che esiscesero , e sua Zia Madama Barnajon , e sua Cugina Madamigella Malvina; e rileggendo quel foglio un invoiontario brivido gli corse al cuore. Ma però sonza più oltre fantasticare sulla idea poco sorridente, o del ritorno del padre, e dell'arrivo di quelle Dame tutto s' immerse nel pensiero della sua felicità.

FINE DELLA PRIMA PARTE.

# CATTERINA

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### PARTE SECONDA.

### CAPITOLO PRIMO.

## PROGETTI,

Purmi, se mal non m'appongo, aver interrotto la mia narrazione al punto che Ruggiero e Catterina si avean palesato il loro amore. Sol una parola scambiarono entrambi, ma questa parola pronunziata con viva, e sincera effusione del cuore nel silenzio della notte si soave, si incantovol sentimento in se racchinde che più non cale il vivere quando è fuggita la stagione in cui proferira possiamo.

Vi amo o Catterina detto avea il giovane vi amo o Ruggiero aveagli la fanciulla risposto, e poi separati si erano col cuor riboccante d' ebbrazza.

Ben si ricorderanno i mici cortesi leggitori aver Ruggiero ritornando al Castello di Biagny trovato una lettera col marchio della posta di Parigi che annunziavagli il prossimo arrivo della zia, e della Cugina che mai avea veduto, e che appena sapoa se esistessero. Ed eziandio ognuno si sovverrà aver in legger quel foglio

sentito stringersi il core ma che però senza più ripensare alla strana prospettiva che il padre faceagli intravedere, tutto immerso si era nel

pensiero della presente sua felicità,

Quella notte si lui che Catterina breve riposo gustarono, che siccome la sventura i nostri sensi opprime, e sulle palpebre dal pianto brugiate richiama l'amico sonno che ogni male fa porre in obblio, così la felicità pare che maggior vigoria ed eccitazione dia alle membra ed ai sensi talche allontana la calma e l'abbattimento che il sonno con sè n'apporta. E l'Onnipossente reggitor del tutto se con la prima in lagrime trascorrere ne fa i di, come ognora benefico compensatore ne dispensa tranquille notti. Come nell'altra ben lieve pena è il gustar breve riposo passando nel contento i giorni. Sebbene qui pure osservar dobbiamo che il non godere in questo mondo vera felicità, ben chiaramente addimostra esser noi per più alto fine creati, ed a miglior destino da Dio serbati.

Or dunque riprendendo il filo del nostro racconto, quell'istessa sera che Ruggiero e Catterina dichiarato s'avenno il loro amore, e propriamente mentre che l'un presso l'altra trascorrovano la via de l'Itachere a S. Silvano Francosco Paty e Mastro Noirel passeggiavano insieme sotto gli alti Castagni che adombravano il loggiato della Piove. Il Santese era tristo e pensoso, ed il huon Pastore in religiosa estasi assorto guardava il Sole tramontante fra un unmasso di rosso unbi simili alle crollate mura di

una Città incendiata.

 Come belle sono le opere del nostro Dio ! futto ad un tratto con pia ebbrezza esclamo additando al suo compagno lo spettacolo invero meraviglioso che in quel punto offrivano le Valli, i Boschi, e le Colline scintillanti di luce frammista, a purpuree, e dorate strisce.

Il Santese crollò il capo come uomo che con sguardo indifferente rimiri le bellezze della natura.

Che avete mio caro Noirel? perchè siete si tristo? I disse Prancesco Paty che alfine avveduto si era della faccia arcigna del suo taciturno amico.

E tristo infatti era Noirel che Claudio, come dir si suole, dava del filo a ritorcere a suo padre ne di fina e morbida seta era quel filo. Il Santese ben comprendeva che solo il compir il matrimonio di Claudio e Catterina potea rendere a lui la tranquillità, ed al figliuolo la ragione che parea avesse smarrita. E d'altronde tai nozze crano state sempre lo scopo della sua segreta ambizione. La sua vanità ne godea, e la sua avarizia ne avrebbe fruito, che sebbene ei sapesse esser la Catterina povera, nè avere ad attendere neppure un obolo dopo la morte dello zio, ben però ei conosceva ch'ella a buon dritto riportato avea il soprannome di piccola Fata, come pel Villaggio addimandavanla. E pur tacendo della sua economia, e della sua rassettatezza invero meravigliose, ei crodea acquistar tesori mercè il lavoro delle delicate sue dita. che ascoltando ognora Francesco Paty dire quella fanciulla aver moltiplicate le rendite della Pieve, il vecchio avaro provava un cupido desio di giudicarne egli stesso, ed attirar sotto il suo tetto la piccola Fata per cumulare danaro con i suoi ricami. Disgraziatamente per lui il

Curato non pareva esser per nulla premuroso di cedere quel tesoro che si avidamente ei desiderava. Non che ei si opponesse a tal'unione, che anzi ci la bramava, ma però senza pur avvedersene e senza saperne il motivo ei cercava quanto più poteva di ritardarne la conclusione. Èi non vedeva, come abbiamo già detto, che una bambina nella sua nipote, e ben sentia esser dessa l'unica sua gioia, e che con lei sparirebbe l'allegrezza del solingo suo focolare e l'incanto della Pieve.

Or dunque a tutte le proposte che il Santese ognor faceagli, ei solea rispondere - vedremo. senza dubbio, ne parleremo - E tali evasive risposte eran cagione della mestizia, e della preoccupazione che quella sera opprimevano il signor Noirel.

» Vicino mio siete ben tristo, ripetè France-» sco Paty affettuosamente,

» Signor Curato lo si sarebbe per più lievi » motivi, replicò il Santese con lamentevol voce.

Ma che v'avvenue Noirel? parlate voi mi atterrite! Non posso io allontanare o alleviare

» le vostre pene?

» Signor Curato non vi sia grave l'udirlo di nuovo, Claudio mi da molta inquietudine. Non

 avete osservato come in breve volger di tempo » egli è divenuto? Giallo come un Cotogno, di

piorno in giorno dimagrando ei non è più che

I ombra di sè stesso.

» Noirel, ripigliò il Curato, voi ben sapete De Claudio non esser mai state molto pingue. Te-

mo mio buon amico non vi allarmiate a torto. Ahimè Signor Curato, a lui il Santese sospi-

rando. Sebbene il suo povero corpo sia stato

ognor magro, si diafano però è ora addivenuto che potreste veder le Stelle a traverso di lui. Ed il Ciel volesse ch'io non avessi altri motivi d'allarmarmi. L'aver mio figlio perduta, e la fame, e la sete punto m'affligge, nè n men dolgo, che sempre ho riguardato la sobrietà come una delle virtà più aggradevoli a Dio. Ma sventuratamente ciò non è tutto. Claudio non sà più rimaner nella sua Scuola. Questa » mattina istessa ad un tratto egli è scomparso » senza ch' io abbia potuto sapere ove sia ito. » Di più in più quando nei di Festivi ei canta » all'organo la sua voce s'abbassa, talchè ormai » è divenuta una flebil' eco di ciò ch' era pria. Ah Signor Curato se pur quaggiù alcuni lamenti e lagrime non sono victati, quelli esser a denno che tragge dal fondo del cuore un sven-» turato padre, che tutto avendo sagrificato a » ben educare l'unico suo figlio, sperando ei » sarebbe l'appoggio e il vanto dei suoi ultimi anni, ed al tempo istesso il più bell'ornamento della società, dopo tante pene e stenti durati » ei vede tal speme barbaramente delusa, e sol » gli è concesso raccorre amari frutti dai ste- rili rami dell'ingrata pianta che per venti anni » col sudor della sua fronte ha inaffiato. Si Sis gnor Curato tal è la mia infelice situazione ». Ciò detto quel maligno, la cui disperazione però in quell'istante era sincera, trasse dalla tasca un fazzoletto di tela a quadri, e finse di terger con esso le lagrime, che non inumidivano mai il suo ciglio se non quando con cupida gioia ci mirava il suo danaro.

» Via , via Noirel , selamo il Pastore commosso Non vi date così in preda al vostro dolore. Voi dunque credete, pensieroso ei soggiunse, che l'amore affligga e strugga così il

buon Claudio? Se io lo credo Signor Curato? Se io lo » credo? E che dunque se non quel furfantello d'amore potrebbe in tal guisa consumarlo? Ogni notte io ascolto i suoi singhiozzi, più di una fiata l'ho visto mordere il suo origliere, e già mi ha perduto un bel paio di lenzuola nuove. Se pur da lungi fra la porta socchiusa ei scorge il lembo della veste di vostra Nipote nè Dio nè i Santi potrebbero al suo posto ritenerlo. La sera ei si pianta come un altro Tiglio sulla piazza della Chiesa nè o di là si muove finchè vede un raggio di luce nella stanza di Catterina. Scommetterei esser egli uscito stamane per seguire Annetta fra le siepi. Da questo dunque veder potrete se non » è l'amore che sì l'opprime. Auch'io pel volp ger di tre mesi provai le stesse pene, e la Sinora Noirel potrebbe accertarvelo se Dio non mi avesse fatto la grazia . . . . .

E qui aecorgendosi che uno sproposito stava per useirgli di bocca ei s'interruppe pria di finir la frase incominciata, e di nuovo appressò

ai suoi aridi occhi il suo moccichino.

Debbene Noirel, replicò malinconico il Curato. Poichè l'amore così affligge Claudio uopo è unire in matrimonio questi ragazzi. Voi ben sapete tale esser sempre stato il mio desio. La de mia nipote deve amar vostro figlio.....

Signor Curato, mettendo a parte ogni vanità
 paterna, come, vi chieggo, ella non l'amerebbe?

Paterna, come, vi chieggo, ella non l'amerebber
 Vedeste mai in tutto il Villaggio un giovine

» più elegante e gentile ? Ei tutto possiede , spi-

» rito, gioventù, onorevol nome, educazione » elevata, eccellente posizione sociale, ch'egli è

» Cantore all'Organo, Maestro di Scuola, e San-

» tese in erba; con un po' più di pinguedine Clau-» dio sarebbe un Cavaliere perfetto; la felicità

» farà questo prodigio.

» Sì, soggiunse il Curato quasi a sè medesmo » parlasse. Egli ha un ottimo cuore, ed un'ani-» ma onesta, sento che senza timore a lui affi-» derò l'unico tesoro che in questo mondo lo » posseggo. E come essi non si amerebbero se insieme sono cresciuti ed insieme sono stati » educati? Ma Noirel non credete voi al par di » me esser la mia Catterina ancor troppo giovine? Troppo giovine! Ma Signor Curato voi non » pensate che nel venturo Inverno già compionsi » venti anni da che voi avete qui preso stanza? » Venti anni ! sclamò Francesco Paty con stu-» pore. Questi venti anni rapidi qual sogno tra-» scorsero! Debbo confessarvi o Noirel ch'io o non mi credeva tanto vecchio. Avete ragio-» ne amico mio; non puossi più oltre indup giare, dobbiamo maritare questi due ragazzi. Poco più mi rimane a stare in questo esi-» lio, ne partir ne debbo senza pria aver prov-» veduto alla sorte della mia diletta nipote. Vi-De cino mio ho piena fiducia in vostro figlio. E » sebbene io ignori se ei possegga tutt' i pregi » che enumerati avete, pure ognor ho ravvisato » in lui delle qualità più essenziali su cui la fi-» glia di mia sorella potrà sicura appoggiarsi per traversare il mar tempestoso di questa vita.
 Tal'unione vel ripeto è stata sempre l'unico

» mio scopo, e compiuti saranno i miei fervidi » voti. Ma perche or più che alla gioja il mio ne favello sento il pianto spuntarmi sul ciglio. Condonatemi tal dolore amico mio. Quella fanciulla era l'anima della mia solinga esistenza, la gioia della mia mensa, il sorriso della mia vecchiezza; infine la benedizione del mio umil tetto. E quando penso che più non la vedro e la sera, e il mattino a me dappresso, si Noirei allora io non posso rattenere le lagrime. Or dunque ei soggiunse dopo avere girato attorno i suoi occhi velati dal pianto. Fra poche settimane questa casa sarà come siepe senza nido, e gabbia senza necella!

dal pianto. Fra poche settimane questa casa » sarà come siepe senza nido, e gabbia senza » nccello ! Ma mio caro signor Paty, disse il Santese n che in segreto trionfava. Voi obbliate che le nostre ease son l'una presso l'altra. Dalla voa stra finestra voi potrete vedere la piccola Fata assisa nel vano del balcone della sua nuova n dimora occupata a ricamare. Dal vostro giardino udir potrete il suo lieto canto. Nei di festivi ella parera come per lo passato la Chiesa. Noi desineremo seco voi quattro volte ogni settimana, e passeremo le lunghe sere d'Inverno presso il vostro focolare. Tutto infine porremo in opera per fare che neppur v'aceorgiate aver la Catterina lasciato l'antico tetto. Non sarà più lo stesso, crollando tristamente

il capo disse il vecchio Pastore.

B E poi Signor Carato pensate alla gioia che proverete nel redimere i vostri nipoti nelle acque salutari del Battesimo, e nel vedere una nidata di ubbicondi furfantelli tisarvi per il lembo della sottana. On come essi vi ameran-

no, e come li guasterete. Qui una veste, là

un calzone, certo io sono che li colmerete di o doni. E qual quadro interessante non sarà il » vederli la sera durante la veglia disposti in » cerchio attorno la vostra seggiola ascoltare in » silenzio le vostre Sante parole, mentre che la » buona Marta fara delle calze di lana pei loro

'» piedini. No mai, mai voi foste così felice! Non sarà più lo stesso ripetè Francesco Pa-» ty, ma, soggiunse, che importa all'antica Ducrcia sradicata, e che al primo soffio di vento atterrata esser deve, che le importa se » sù i vecchi suoi rami più non canti la Capi-» nera? Che importa al vecchio muro quasi crol-» lante l'esser dorato da un ultimo raggio di » Sole? Noirel disponete vostro figlio a tanta » felicità che pria che trascorra un mese ei sa-» rà lo sposo di mia nipote ».

A tai detti il Santese stretto avria fra le braccia il suo Curato, pur si frenò, e quando si divisero, Catterina e Claudio non erano ancor ritornati. Entrambi adunque attendendoli vegliarono, Francesco Paty tristo e pensoso, e Mastro Noirel lieto oltremodo fra se e se contando cio che riportar potevano in ogni evento i ricami

de la piccola Fata.

Il Pastore 2ià incominciava a temere per la prolungata assenza della nipote, quando intese lo scalpitar di Annetta che risuonava sù i lastrici del Cortile, e subito dopo entrar vide Catterina bella più dell' usato, tanto che dopo averla stretta al seno resto tacito contemplandola.

Ed invero d'inusitato splendore l'amore e la felicità irradiavano il suo volto. In men che un' ora dalle grazie infantili passata era allo sviluppo della giovanile bellezza. Non cra più ne la piccola Fain, nè la piccola vergine; ma bensi una giovane e nobile creatura la cui anima venia di schiudersi alla vita. Circondata ella sembrava dal caldo Atmosfera che splender si vede su i verdi campi nei giorni estivi. Palpitante era il suo seno, d'umida luce velate le nere sue pupille, raggiante d'indefinita ebbrezza la pudica sua fronto, e le virginee gote coperte di bel rossore; talché assimigliarsi avria potuto a Psiche quando il primo bacio d'Amore sliorò il suo volto.

Alta cra già la notte onde il buon Curato deliberò rimettere alla dimane la partecipazione delle proggettate nozze. La fanciulla sottraendosi alle affettuose carezze di Marta andò a cliudersi nella sua Camera più lieta dell'avaro che dietro sè serrando la ferrea porta si dispone con avido sguardo a numerare il suo tesoro. Primo pensiero di Catterina fu il prostrarsi a piè del suo letto, e dal fondo del cuore render vive grazie a Dio.

Ma qual speme nell' avvenire ella balenar vedea? Alcuna. Ella amava e sapea d'esser cor-

risposta. Altro più non bramava.

Trascorsa era un'ora dal ritorno di Catterina, quando Claudio entrava nel Villaggio tristo più che mai, ma per la prima volta grave e risoluto. Egli andò difitato alla sua abitazione senza neppur fermarsi innanti la finestra della fanciulla come solea fare. Per entrar nella sua camera egli passar dovea per quella del padre che d'altronde attendealo al varco. Tosto che lo vide.

Sei qui poltrone, gridò. Felice invero tu
 sei d'avere un padre che pensa a provvedere

al tuo avvenire, mentre che a zonzo ten vai. Di un pò mascalzone qual premio mi darai

» se pria che trascorra un mese sarai lo Sposo

della nipote del signor Curato? Padre mio, rispose Claudio con fermezza e con un tuono che non mancava di dignita. » Io qui a voi d'innanzi fo solenne promessa » di adempire da ora in poi scrupulosamente i miei doveri, e di condurmi in modo che non avrete più a lagnarvi di me. Io con rigorosa » esattezza presiederò alla scuola, e se per lo passato con le mie distrazioni ho scandalezzati » i miei allievi, giuro edificarli con instanca-» bile applicazione ed assiduità. Ne ciò solo farò » per contentarvi. Sforzerommi di riavere quella sonora voce che un tempo formò il vostro vanto. Più non stenderovvi la mano onde chiedervi un obolo. Sebben poco io mangi mangerò ancor meno. Porterò i mici vestiti finchè » logori affatto non siano, anderò scalzo se » ciò pur bramate, ma solo un guiderdone a » tanta abnegazione ed ubbidienza io chieggo, ed » è che mi lasciate vivere in pace ne più mi p favelliate di nozze. p

Ciò detto il giovine gravemente e a lenti passi entrò nella sua camera lasciando il padre più attonito di quel non saria stato se il suo pagliericcio sventrando non vi avesse trovato il suo

» Tu ti mariterai furfante, dietro la porta

egli gridò.

» Non mi mariterò Papà, rispose Claudio men-» tre si svestiva.

Ti dico che ti mariterai.

» Vi rispondo che non mi maritero.

Ho impegnata la mia parola.

» La disimpegnerete. » lo ti diserediterò.

Diseredatemi Papà.

Ti darò la mia maledizione.

» Bene, disse Claudio saltando sul letto. Cost

» non morrete senza avermi dato nulla. »

Mastro Noirel lanció ancora qualche altra bomba che andò a morire presso il capezzale del figlio senza che neppur ei si desse la pena di rispondere al fuoco paterno, talche il Santese alfine stanco, e lacero il cuore dalla disperazione battè la ritirata ed andonne a dormire.

La dimane in quell' ora che l'alba distende l'argenteo suo velo sui campi azzurri che la rosea Aurora s'appresta a colorare, Catterina era già desta e levata da letto. Tutto ancor e nel Villaggio, e nella Pieve era immerso in un profondo silenzio. Abbigliatasi in fretta la leggiadra fanciulla furtiva usci, e leggiere orme stampando s' inviò ver i campi.

Il sole in quel punto levavasi ed i purpurei raggi su quelle campagne spandeva. Ed oh come più che pria bello e magnifico le parve tale spettacolo! Estatica mirollo quasi per la prima fiata lo vedesse. Intento orecchio prestò ai vaghi e indistinti rumori che dal fondo delle Valli verso il Ciclo elevavansi quasi mai uditi li avesse. Avidamente aspirò le inebrianti soavi emanazioni che dalle fiorite Colline esalavansi come pur allor le aspirasse. In veggendola si lieta e festosa detto avresti essersi allora l'anima sua alle gioie dischiusa qual vergin rosa dalla brezza notturna avvivata. Nuovi sensi, nuovi pensieri parea ella avesse in un baleno acquistati, e

tale alcerto esser dovette Eva quando dalle mani dell'Onnipotente la sua anima al corpo informata confuse alle bellezze, ed ai concerti del nuovo Creato.

Senza pur pensarvi ella oltre giva finchè giunta si vide al quadrivio ove la sera innanti al chiaror delle Stelle con un sol detto avea fatto dono dell' intera sua vita.

Quivi si assise sull'orlo di un fossato e qual fauciullo che ver le limpide onde di serpeggiane te ruscello il volto inchina per rimirar l'immagin sua, cost ella sul suo cuore chinossi per rav-

visarvi impressa l'immagine di Ruggiero.

Troppo felice in quell' istante ella era per temere d'avere alcun fallo commesso. E d'altronde come avria potuto credere colpevole un sentimento che la nobilitava ai suoi propri sguardi, e che ravvivava gli elevati istinti dell'esser suo? Come avria potuto pensare che tal sentimento dal Cielo non gli fosse stato ispirato? Cosi l'ingenua fanciulla credea ne condannar la possiamo.

Neppur pensando che tacere e nel più segreto del cuore ascondere tale amore dovesse, come il Sole più in alto sorgendo ebbe impicciolita l'ombra che sul terreno gli alti alberi formavano, ella sorse deliberata di rivelar tutto allo zio tranquilla, e lieta cotanto qual saria stata se accinta si fosse a mostrargli preziosa gemma rinvenuta ascosa fra le verdi erbette del sentiero.

In tale disposizione d'animo giunse alla Picve, ma in veggendosi alla presenza del buon Curato che pensoso passeggiava nei viali del suo giardino, indarno cercò d'esprimer coi detti ciò che si bene in sua mente avea designato di spicgare, e di subitaneo rossore il volto le si tinse, e balbuttendo ed esitando cadde fra le braccia dello zio che affettuosamente al seno la strinse.

Se Francesco Paty avesse avuto qualche esperienza dei segreti del cuore umano, ben di leggieri avria compreso cio che allora passavasi in

quello della nipote.

Ma null'altro amore, se non il solo puro amore di Dio aveva egli conosciuto; ed inoltre
avvezzo alle caste cfusioni di quell'anima ingonua nulla ei sospettò e nel moto istantaneo della
fanciulla, altro non vide che uno slancio delfusato suo affetto. Dolcemente ei la trasse sotto
un pergolato di serpentaria e di caprifoglio, e
fattala assidere presso di sé, e prendendo fra lo
sue le di lei mani restò alcuni istanti tacito rimirandola con sguardo dolce, e mesto insieme.
La giovinetta pensò egli avesse il suo segreto

scoperio, ch'ella credeva l'universo intiero a parte della sua felicità. Onde tremante per gioia, non per timore, attese sorridendo la seutenza del benigno suo giudice. E che mai poteva ella temere? Pura come il Cielo era la sua coscienza, e da che per Ruggiero avea palpitato d'amore, sentiva altresi più vivo affetto per i

suoi cari,

» Figliuola mia, disse alfine il Pievano. Quan» do mort la madre tua fra le mie braccia an» cor vagente ti tolsi, ed offrendoti a Dio lo
» pregai a sparger su te le celestiali sue benedi» zioui. È ben mi sembra che sia giunta al suo
» Trono la mia umil pre e, e che Ei i' abbia
» accolta, o che seguata già tu fossi dal sugello
» della sua graztia divina. Vista io t'ho cresce» re qual puro Giglio, e la mia dimora abbel-

lita si è dalla serenità della tua fronte, e dal
 candore dell'anima tua. Le tue virtudi più
 che la mia condotta mi ban reso aggradevo-

» le agli occhi del Signore. Non stupir dunque » o figlia mia se con tristezza io favelli di ciò

che assicurar deve la tua felicità. Come po-

» trebbe essere un lieto giorno, pel tuo vecs chio zio, quello in cui abbandonar dovrai la

sua dimora?

 lo lasciarvi? sclamò Catterina. No qualuna que sia il destin che mi attende io vi rinuna zio se separarmi deve da voi.

Tu dunque hai per me un pò d'affetto? Ti
 è grave dunque il dividerti da me? Domandò
 Francesco Paty più commosso e interito di

quel che avria voluto sembrare.

i Oh amico mio, oh padre mio, grido la giovanetta cingeudo con le eburnee braccia il suo; collo, e posando sui suoi canuti capegli le purpuree labbra. Voi mi chiedete se vi amo? E in che vi offesi per parlarmi in tal guisa?

Sallo Iddio se mai ho dubitato dell'amor
 tuo amabile, e giovine cuore. Ma mia Catteri-

na, tu non sei più una bambina, e giusto non è che la tua vita trascorra nel silenzio della Pieve. Altre gioie tu devi gustare, compier

devi altri doveri. E poiche vi amate unirvi
 deve il santo legame del matrimonio.

 Maritarci zio mio? sclamo la piccola vergine rossa in volto qual vampa.

» Sì certo, replicò il vegliardo.

Oh ben ora intendo, soggiunse Catterina,
 ciò che vi ho udito dire più di una fiata dal
 sacro Pergamo. Amarsi, unirsi innanti al Cie-

lo, l' un l'altro confortandosi, e soccorrendosi

traversare i giorni felici, ed i sventurati. Non lasciarsi mai, mettere in comune e gioie, e pene. » consolarsi nelle sciagure, incoraggiarsi al ben » oprare, cercare insieme, il vero, ed il giusto n mirando allo stesso scopo, tenendo la mede-» sma via per unirsi con più stretto nodo, e n confondersi nel seno dell' Eterno. Oh zio mio » ben diceste . è ciò che di più adorabile e di-» vino rayvisar si può sulla terra. Ma, tosto » soggiunse, e nel suo sguardo si dipinse tutta » l'incertezza dell'anima sua. Credete voi che

» suo padre acconsenta a tai nozze? » Ma Catterina, rispose Francesco Paty con » sentimento di orgoglio, e di tenerezza. Chi non » saria altero di chiamarti col dolce nome di fi-» glia? Angiol celeste, chi non ti schiuderia » con gioia la porta della sua dimora? Qual faniglia non saria lieta d'accoglierti fra le » domestiche sue mura, pia e leggiadra fan-» ciulla ?

» Dunque voi credete ch'ei darà il suo con-

» Ei l'ha già dato disse sorridendo France-» sco Paty. Sebbene un pò troppo attaccato ai » beni della terra, egli è in fondo un buon uo-» mo che altro non brama se non la felicità del » figlio suo. Ed inoltre non solo ei v'accon-» sente, ma ei medesmo mi ha chiesto la tua mano.

» Lui zio mio ?

» Sì lui stesso.

» E voi, voi zio mio, voi anche il volete? » Io voglio che la mia Catterina compia il suo » destino rispose il Pastore imprimendole sulla

» fronte un bacio. lo voglio al dipartirmi dal

» mondo lasciarti appoggiata ad un cuore one-» sto, e leale.

» Oh si egli ha un nobil cuore, disse con en-

» tusiasmo la fanciulla.

» Lo sò, lo sò, replicò lo Zio con perfetto o convincimento. Egli è un buon giovane che sarà un eccellente marito. Che che ne dica suo padre ci non parmi né bello ne gentile; ma ciò non mi affligge, che auzi lieto ne sono. Egli è fornito di qualità più essenziali, ed è, come nel nostro paese dir si suole, dell'oro grezzo i coello i survivia trans.

nel nostro paese dir si suole, dell' oro grezzo » involto in ruvida lana ». A tai detti la fanciulla trasalt e porse intento l'orecchio, qual Biscia fra le piante ascosa che commuover vede le vicine siepi. » Debbo però confessarti , proseguì il buon Curato, che tal unione era stata da lunga pezza onvenuta fra suo padre e me. Egià son tra-» scorsi otto anni che tu e Claudio, senza pur so-» spettarlo, foste l' uno all'altra fidanzati, Felice, » me l'auguro , sarà tale unione. Pii , onesti , » laboriosi, economi, impossibil parmi che l'Onnipotente benedir non debba le vostre nozze. » E lieto oltremodo io sono che abbi tale amore pel buon Claudio nudrito. Ben chiara pruova » mi è questa che tu non giudichi dalle esterne » fallaci apparenze, ma che apprezzi i solidi pre-» gi, e le interne virtu. Tu sei saggia quanto leg-» giadra, prudente come bella. Ed inoltre era » il solo partito che in queste solitarie Campa-» gne convenire ti potesse. Poveri entrambi siete, » ma ricchi più di colui che in ferreo scrigno p rinchiude mucchi d'oro, sono quei che scam-» bievolmente si amano, che per Dio rispettoso, » e fervente affetto nudrono in seno, e che vivono del pane dai loro sudori bagnato, Travagliate, amate, pregate, questo è il segreto

» per viver felice sulla terra ».

Ma Catterina più non prestava orecchio ai suoi detti, ne sepiu a lungo avesse parlato ella avria potuto interromperlo. Quale colomba che rapida trascorrendo le aerge volle, da mortal punta colpita a cader viene in un burrone di giunchi e ortiche coperto, così la giovinetta attonita, ed oppressa chinato avea il capo, e due lagrime scorreano lunghe le impallidite sue gote pari a goccie di rugiada stillanti sui petali di bianea Camelia.

In quel punto alla sua mente disve'ata si era mmensa distanza che separar dovoa l'umil fi-danzata di Claudio dal figliudio del potente Signor de Songeres. Toccaudo la realtà viste avea svanir qual baleno le illusioni dei dorati suo sogni, e conosciuta la follia di un tale amore.

» Ma che figliuola mia tu piangi? Più non » proferisci parola? sclamò il Curato dolcemente

al suo seno appressandola ..

A Catterina abbandono il capo sul petto dello zio, ne più frenando il suo dolore si sciolse in dirotto pianto.

p Ma che t'avvenne? gridò atterrito il Pastore. Testè sembrava il tuo cuore alla gioia dischiudersi ed ora in lagrime ed in lamenti

prorampi? Di ho forse senza pensarlo ferita
 l'anima tua? Chiudi tu in seno alcun dolore?

Parla, parla, disvela ogni tristo arcano al

tuo padre, al tuo amico ».

Catterina avria voluto in quel punto palesare allo zio il suo segreto, che sincera e leale qual essa era non avria saputo in altro modo agire. E ben chiara pruova dell'amor suo erano le lagrime che non interrotte versava, e solo il semplice yegliardo ingannar si poteva sulla loro sorgente. Già già stava la fanciulla per proferire le prime parole, quando la tema di veder spezzato l'ultimo filo che sosteneva la sua speme, la ritenne dal disvelare il suo segreto. Ed altro pensiero ancor più forte perseverare in tal proposito la fece. Perchè, ella pensò, con una inutile confessione turbare l'angelica sicurezza e la pace del pio vecchio negli ultimi suoi giorni?

E poi l'ingenuo cuore di una giovinetta che prova i primi palpiti d'amore, timoroso è cotanto che solo all'amorevol mano di tenera madre concede di sollevare il lembo del velo, fra

cui avvolgesi pudibonda, e tremante la sua casta nudità. » Zio mio, alfine la fanciulla esclamo. A tut-) to ben riflettuto deciso ho di non maritarmi. » È vero , come voi diceste , che Claudio è saga gio, ed onesto giovine, ch'ci mi ama e ch'io » pur l'amo. Ma molto più forte è il rispettoso af-» fetto che nudro per voi, della tenera amicizia » che ho per lui. Credo benc, al par di voi, che o ei sarà un eccellente marito, ma certa io non » sono di possedere le qualità che in una buona » moglie si richieggono; e poiche tutti mi sti-» mano come fanciulla, giusto non parmi di la-» sciare una parte che rappresento coll'appro-» vazione del pubblico intero per tentarne una · che forse senza alcun successo rappresenterei. Non pensate voi pur così? E poi sento che morrei di noia sotto il tetto del Signor Noirel. » Via via fate ch' jo non mi divida da voi. » Ma che forse la mia presenza vi disturba? No

 nò che se io qui più non fossi vi parrebbe ben n trista e solinga la Pieve. E sebbene le nostre o case l'una presso l'altra sarebbero, pure per voi non saria più lo stesso, e mesto in silenvio piangereste la mia felicità a si caro prezzo comprata. Non dico bene zio mio? Non è egli vero che quando la vostra Catterina avrà canp giata dimora vi sembrerà aver perduta qual cosa? E poi vedete, io credo non esser stata reata per le gioie del matrimonio. Troppo io amo la libertà, l'aria, la Campagna, Sì si è deciso la piccola vergine non si mariterà giam-

 Ma figliuola mia, Francesco Paty non potè riteuersi d'osservare. Parmi che teste tu non parlavi così ?

E che mai jo diceva teste ? Zio mio che mai

dicevo?

mai.

E profferiti appena tai detti soffocata dai singulti che frenar non poteva, la sventurata si sciolse in lagrime. Indarno il buon curato insistè facendole riflettere che impegnata egli avea la sua fede che omai al dechinar degli anni giunto, più presso alla tomba egli era, e che sola, e senza alcun appoggio rimasta sarebbe, tutto tutto fu vano che Catterina ferma nel suo proponimento abbassar non volle la bandiera che inalberata avea.

In questo mezzo apparir si vide fra gli alberi del giardino la testa di Mastro Noirel che non sapendo qual Santo invocare in suo soccorso, e credendo Francesco Paty assente dalla Pieve venia a supplicare la Catterina a unirsi seco lui, once qual'altra Aricia trionfare del rifiuto, e

della resistenza del novello Ippolito.

Il Curato ed il Santese poichè si scorsero da lungi turbaronsi in volto che ben comprendevano avere, come l'uomo della favola, venduta la pelle dell' Orso pria d'averlo ucciso; ed essersi impegnati a rinserrar nell'istessa gabbia due augelli pria di averli colti nella rete. Ma siccome ignoravano trovarsi entrambi nell'istesso caso l'un ver l'altro confusi e imbarazzati appressaronsi, il Santese lisciandosi il mento, ed il Curato grattandosi l'orecchio. Catterina intanto era scomparsa. Dopo varie reticenze, esitazioni, e rigiri palesaronsi alfine il mutuo loro segreto, e Francesco Paty che in cuor suo gioiva di potere la merce di tale intoppo ritenere a se d'appresso alcun altro tempo la nipote, die in forte scoppio di risa per lo strano sviluppo di questa avventura.

» Ed or dunque, allegramente sclamò, Claudio » rifluta Catterina, e Catterina rifluta Claudio; » onde a tai nozze altro non mancheran che gli sposi? Ma mio caro Noirel non vi affliggete » per si lieve motivo. Ma non vedete che tal ri-» fiuto cagionato esser deve da qualche dispetto amoroso. Si ne son certo, pria del volger di » un mese, pria che trascorrano otto giorni e

» forse anco pria che il Gallo che sormonta il Campanile abbia girato sul suo asse, quei pazzarelli avran cangiato d'idea.

 Signor Curato, rispose il Santese che punto » sentiasi disposto all'allegria. Voi non conoscete » mio figlio. Uomo più testardo di lui non v' ha n in tutti e tre i Regni. E quando si è ficcato » in capo un'idea, sebbene a vero dire tali acci-» denti ben di rado succedano, niuno al mondo

potrebbe togliergliela.

» Vedete mo, riprese Francesco Paty, che monna natura avra formato suo figlio di altro impasto che noi ! Nei miet giovani anni parmi aver tidito, o letto non so in qual libro, che quando due amanti si contrastano » ben è il momento d'accendere i cerei sull'Altare » ed apprestare la pompa nuiziale. Via, via Noirol » strana cosa invero mi sembra che il Curato » deliba su tai materie illuminare il suo Santese.

Ció detto ei montò sur Annetta ch' ei medesmo pur favellando insellata avea, c allontanossi al lento passo del pacifico animale per andarne a

visitare alcune povere famiglic.

Tosto che fu uscito dal Villaggio, dalla sua mente dlleguossi ogni traccia della scena passata e sorridente, meditando ne andava, ascoltando in silenzio l'anima sua che col Fattore del tutto

in mistico parlare s' intratteneva.

In questo mezzo Marta era al lavatojo, c Catterina soletta nella Pieve sen stava. Fedele alla solenne promessa che il giorno innanzi avea fatta a suo padre, Claudio presiedeva rigorosamente alla Scuola. Gia avea condannato a starne ginocchioni in mezzo alla Sala decorati da orecchie di Asino alcuni indocili fanciulli che fidando sulle abituali distrazioni del loro Maestro, spensieratamente si erano abbandonati alle amabili follic della loro età. Sebbene ad ora ad ora s' intravedesse dalla finestra la graziosa testolina della piccola vergine, pure egli armato il cuore di freddo stoicismo non una sol volta avea, fatto capolino dalla porta socchiusa, nè avea appressata la brugiante sua fronte ai vetri delle imposte. Fuvvi un momento in cui il suo volto di pallor si tiuse, ed un tremito generale commosse tutte le sue membra. Ei venia d'ascoltare lo scalpitar di un destriero che fermato si era nella piazza della Chiesa. La scolaresca che tale istante di debolezza e di distrazione attendea . con ansietà impossibile a descrivere, ma ben agevole a comprendere, levossi tutta come un sol uomo per coglier tal destro; ma Claudio vol-gendo uno sguardo severo li ebbe come inchiodati sui loro banchi. Ed in siffatta guisa in quel giorno la musa dell' Alfabeto vittoriosa riede nel Santuario da cui l'amore Signore dalle braccia piegate come, Shakespeare l'appella, aveala per sì lungo tempo esiliata.

Il destriero che venia di fermarsi sulla piazza della Chiesa alla porta della Pieve era, come di leggieri ognuno l'avra indovinato, quello di Rug-

giero. Ebbro di gioia il giovine quivi giungeva, e Catterina colmo il cuor di mestizia, ma tranquilla in volto però, e fermamente decisa d'infrangere le auree catene con cui amore venia d'avvincere entrambi, vennegli incontro e lo introdusse nel giardino. Fattolo presso lei assidere su quel medesmo banco di verde muschio coperto, ove pochi istanti pria avea visto dileguarsi quale ammasso di nebbiosi vapori l'incantevole immagine della sua felicità, quasi appena concepita. Oh mio Ruggiero, esclamo, oh mio n Ruggiero forza e il separarci, e questa sarà » l'ultima volta che veduti ne saremo. Jeri vi » ho confessato il mio amore. Nè v'ingannai

che io vi amo. E come avrei potuto non amar-

» vi? Tutto ignórava, nulla prevedeva, e quan-» do le mie labbra si schiusero a pronunziare

» tal dolce parola, io stessa ancor non inten-

» io sono d'avervi tal segreto svelato, Dio che » mi legge in cuore con benigno sguardo rimira » la mia condotta, e senza corruccio ascolta » ogni mio detto. Ma però uopo è che partiate, » che se colpevol, è vero, il mio amore non mi rende, ben la sarei se non vi vietassi il rive- dermi. Se simili quali due suore le anime no-» stre furon da Dio create, ben dissimili però » sono i nostri destini. Voi figliuolo del Conte » de Songeres, voi nobile, voi ricco, voi po-» tente, voi ahime tutto avete, ed io nulla al n mondo posseggo. Addio dunque diletto amico, » perduto ahime non appena acquistato I Addio, » preserviamo d'ogni macchia il nostro puro ed illibato amore, perchè il vostro cuore ne possa » vaga memoria serbare, ed il mio nudrirlo per sempre.

Datterina, a lei rispose Ruggiero. Finora » ignorai se nobile e ricco io fossi, ne sò se voi » nol siate. Sebbene io v' abbia nella vita precea duto, pure sonovi al par di voi come stranie-» ro. Solo dirovvi ciò che io ne sò. Ancora in » fasce vagente orbo rimasi dell' amata genitri-» ce. Fui tristamente allevato lungi dalla patria, e non uno sguardo amorevole, non una carezza » ebbi dal padre mio, ne mai le sue labbra dischiusersi ad affettuosi detti. Contrasse egli al-» tre nozze e tosto nella sua no ella famiglia fui » come ospite importuno trattato. Libero veggen-» domi in queste solinghe Campagne di cui debil memoria io avea serbato, credetti che per » me novella vita incominciasse. Ebbro di folle » letizia, le braccia apersi, ma vuote al sen » mi tornarono, e questa liberta che con inef-

p fabil gioia io avea salutata, fecemi maggiormente soffrire dell'isolamento della mia giovinezza. Fu allora che in un bel mattino di Magp gio voi m'appariste. Molli di pianto erano i vostri occhi, cd a me sembro vedere ravvivata la natura dalla rugiada delle vostre lagrime. La vostra voce così palpitare fece il mio cuop re, come il venticello che folleggiava tra le verdi erbette, da cui all' appressarsi dei miei Cani leggiera qual Falcone sorgeste. E quann do ad un angelico sorriso le labbra schiudeste parvemi veder sorridere tutto il Creato, Dap-» prima non credetti in voi ravvisare che una » bambina, ed ammirai le ingenue grazie dei primi anni dell'adolescenza. Ma però senza che me ne avvedessi, la vostra immagine ognor presente mi era, ed abbelliva la mia solitudine, senza pur sospettarlo l'anima vostra conp fusi a tutte le bellezze della natura. Ed oh o come allora tutto risplender mi parve! Nei » verdi prati ravvisai dei misteriosi incanti fi-» no allora a me ignoti. Comprender credetti ciò che il sospiroso vento fra i fronzuti » boschi mormorava. Intender mi parve ciò che la Creuse infrangendosi alle muschiose spoude » diceva, e il garrir della Rondine al destarsi » dell'aurora, e le soavi note che l'usignuolo nella » notte dispiega. lo vi rividi, e quasi per istan-» taneo moto quell' amore da me stesso ancora » ignorato, e che irrequieto nel mio cuore si » agitava ansioso attendendo un oggetto che lo » fermasse, venne a posarsi su voi che lo avevate destato. Sì, io vi amai. Ed alla mia volta » vi chiederò come avrei potuto non amarvi? » Voi riunivate, e la bellezza, e la leggiadria che

13

amabili rendono le severe virtà, e l'ingenuo candore e l'angelica pietà che cingono di cele- stiale aureola le grazie della persona, e rispettoso amore ispirano ad ognuno. Fino allora io non avea avuto che incerte nozioni, che confuse idee di tutto ciò; ma voi qual Angiolo dal Cielo disceso m'insegnaste ad amare la virtà, e gustar mi faceste la vera felicità. Amando voi il mio a cuore si schiuse al nobile affetto che provare per il nostro Creatore dobbiamo, e compassionai con fraterno amore gli sventurati che sono suoi figliuoli prediletti. Che voi destandomi un anto affetto in seno, come con magico tocco d'incantata verga, sorger faceste dal mio cuore e l'amore, e la carità. Ne sol voi amai, ma ogni oggetto, che vi circondava sacro per me divenne, talchè non vissi più che in voi, e per voi. Cari mi furono e il Villaggio, e la casa da voi abitata, e la Chiesa dove insieme prep gammo. Compreso di rispettoso filial affetto s fui per lo zio da voi tanto amato. E perchè maggiormente il mio amore si radicasse in seno fù presso voi che per la prima fiata udì a parlare di mia madre. Allora oh dirvi non saprei oiò che provai : ma parvemi ch' entrambe mi sareste state parimente care, e il medesmo sentimento di amore rispettoso per ambo voi provai. Tutto credetti alfine cangiato nella mia trista esistenza. Che parvemi esser circondato adalla mia famiglia. E che più desiderare io poteva? lo amava è certo era di essere riamato, s chè silenzioso appo del mio nascer vedeva il vostro amore, ed ora che schiudersi vidi le vo- stre labbra a confermarmelo, ora che inebbriato mi sono del suo soave profumo, ora in fine

che nulla manca alla mia felicità, voi volete ch'io parta, voi mi vietate il rivedervi? Oh

» Catterina se mi amate come potete favellarmi

» in tal guisa?

» Mio dolce amico, mesta riprese la fanciul- la. Cos' é ció che prova il mio cuore se non è amore? Si a nuova vita rinascer mi parve da quel di che in voi m'invenni. Ignorava s chi foste e se mai più avrei dovuto rivedervi ; ma pure intesi l'anima mia trasfondersi nella vostra. La leggiadra vostra immaggine mi fu ovunque presente. Sembrommi in ogni auretta sentire l'eco della vostra voce, e ravvi-» sar credetti nell'azzurro Cielo il dolce colore dei vostri sguardi. Voi m'avevate detto il vostro nome, ed il mio cuore ognor mel ripeteva. Fino a quel di qual semplice fanciulla » io era vissuta, ma l'alma mia nel rivedervi ad alti sensi si schiuse e la mia mente con-» cepi nuove ed elevate idee; e dall'amor vostro Il mio coraggio rinvigorito presta io fui ad nincontrare intrepida, e triste, e liete venture. Io vi rividi e più non vissi che per voi, » desiderarvi, attendervi, rivedervi tale fu la » mia esistenza. E sebbene a voi solo rivolti » fossero i miei pensieri , pure accrescere intesi l'amore dei miei cari che nel mio cuore l'ardente fiamma di carità di cui voi eravate il centro luminoso, spargere avria potuto splendidi raggi sul mondo intero. Oh amico mio, » ditemi cos' è quel ch' io provo per voi se non

p è amore? Mentre che si ella favellava Ruggiero fisi in lei teneva gli sguardi che indicibil tenerezza esprimevano, ed in muta estasi assorto raccoglieva nel cuore quai perle ad una ad una le parole dell'amata fanciulla.

Description of the property of

priva di me?

Nol só, rispose Catterina, finora non posi il mio cuore a tal prova. Ma la mia giovane età forza darammi per non soccombere a tanto duolo, e l'affetto del mio vecchio zio mi consolerà in parte. Nè voi perdendo l'amor mio divellerò dal seno che fino alla mia ultima ora ei vivrà nel mio cuore, ed a Dio io renderollo puro e giovane come da lui lo ricevetti.
 Ma Catterina voi non volete dunque mari-

tarvi?
Giammai Ruggiero, giammai.

 E se io qui ai vostri piedi fre le mie strinpendo le vostre mani ansioso peudendo dai vostri sguardi con supplichevol voce a voi dicessi: Catterina innanzi a Dio ed agli uomini esser vorreste mia sposa, rispondete, deh ri-

spondete forse ricusereste?

Si dicendo inginocchiato ei si era a lei dinnanti, prese avea fra le sue le di lei mani, supplichevole e commossa era la sua voce, ed ansioso pendea dai di lei sguardi.

Vostra sposa oh Dio! profferi con morente

voce Catterina.

 Sì la mia sposa, la mia diletta sposa, ripeteva Ruggiero affettuosi baci imprimendo sul-

» le di lei mani. »

Qual debil arbusto che dalla dirotta pioggia pregne le foglie, ed abbattuti i rami, sul terreno si piega, tal Catterina chinato avea il capo sul petto, ma tosto rialzandolo tremaute, e pallida si sciolse dalle affettuose ritorte e e partite paritte, esclamò, perche oh crudele farmi intravedere un avvenire pel quale io non nacqui?
Dio che tutto vede sa che mai a ciò pensai,
che mai ambizioso desire io accolsi in core. Oh
mio Dio, soggiunso, voi ben sapete che nulla
amandolo io sperava, nulla neppure il suo
amore. Deh Ruggiero partite che niente esser
vi puote di comune fra la nipote di un povero Curato, e di l'igliuolo del nobile Conte de
Songeres.

Datterina, con fermezza colui esclamò. Qui altro non sonvi che due giovani che uguale amore provano entrambi, i di cui cuori uniti p già sono innanzi a Dio. Rispondete adunque on franchezza qual si conviene al vostro lea-» le e generoso carattere, rispondetemi come » se entrambi fossimo nati sotto le docate volte d'antico castello, o pur sotto l'umil tetto di rozzo abituro. Credete essere in me riposta » la vostra felicità, con io l'ho in voi? Ma Ruggiero giammai ciò potrebbe avvenire. Note mi sono molte cose che voi ancora ignorate. Rimembrate voi quel discorso che il mio » buon zio ci tenne mentre una sera passeggiavamo tutti e tre lunghesso il fiume? Ne si vi » parlo perche dubiti punto della sincerità dei » vostri detti. Credo ben che mi amiate tanto a da presciegliermi a vostra consorte. Che ne » siate le mille volte benedetto! Forse indegna o io non era di tanta felicità! Ma ciò vel ri-» peto compirsi non puote. Piena conoscenza » aver dovete del carattere di vostro padre, e ben comprenderete che da ora in poi. . . . n Mio padre non ha nulla a far qui, sclamò

risoluto Ruggiero interrompendola. S'egli è s fermo nel suo volere, anch'io lo sono nel mio. Libero e signore di me stesso io già sono, e

» ben lo proverò. Ma di nuovo ven prego, a me rispondete, qual fareste se fra di noi fosse

arbitro e giudice Dio solo che ne vede, ed a-

scolta. Dite mi amate voi?

D lo vi amo, rispose Catterina.

E degno me credete del nobile incarco di » proteggervi e difendervi? Dite contenta sare-» ste di divider meco i tristi ed i sereni gior-» ni , il felice ed avverso destino? Infine vorreste divenir mia sposa, come io ardentemente

desidero l'esser vostro Consorte?

o lo vi amo, ripete con dolce, e ferma voce D Catterina.

Che or dunque al seno io ti stringa mia giovane e bella sposa, sclamò Ruggiero ineb-» briato di gioia » e si dicendo già con le braccia stretto avea lo snello e flessibil cinto della giovinetta, ed ella il anguido capo chinando posato avealo sul palpitante seno di lui che con sguardo protettore rimirarla sembrava. In quel momento il Sole fuggevol raggio su loro vibrò di luce irradiandoli, talche detto avresti, vedendoli, essere il giovine celeste spirito, che delle ali dorate schermo facesse all'innocente creatura che Dio fin dal suo nascere alla sua cura commessa avea. Dopo alquanti minuti sì dolce estasi trascorsi, entrambi di nuovo sul medesmo banco s'assisero e tenendosi mano a mano fino a sera s'intrattennero a confondere insieme i loro casti trasporti, ed a comporre il poema del loro destino. Ed oh quanti proggetti in quel punto entrambi formarono! Quante speranze di felice avvenire non credettero veder balenare I Giovani e belli ambidue, la mente ed il cuore di puro amore inebbriati, niun dubbio e niun sospetto venia a turbarli in quei beati istanti, e gia del futuro destino certi tenendosi ne disponeano a lor talento, simili a variopinti augelletti, che apparecchiando il nido, che accoglier dee la lor prole, dolci carezzo si scambiano.

Eglino talora il parlare interrompeano, e fise tenendo le pupille l'un sull'altra ripeteansi le mutue proteste di amore. Ruggiero che ricco abbastanza credeasi, solo erede essendo della materna dote, tenea per fermo che il Conte di Songeres pria di riedere in Alemagna ceduta avrebegli di buon cuore, la proprietà di Bigny stimandosi troppo felice di potere in tal guisa sbarazzarsi, e dell'incomoda presenza del figliuolo, e del rendiconto della tutela che a lui dar doversa.

Ed oh come licti vivrebbero entrambi quivi, dove per la prima fiata cransi incontrati I Soli ed ignoti al mondo ambidue volean rimanere, amandosi di vero amore, e premurosi soccorrendo le altrui sciagure. Catterina ogni di n' andrebbe a visitar lo zio, che fra non guari presso a lei vivrebbe, avendo Ruggiero formato eziandio il progetto di edificare a Bigny una Chiesa ed un abitazione pel buon Pievano. Lieta oltremodo ne era la fanciulla a cui impossibil nulla pareva, e che in effetti a giovani e fervide immaginazioni non sembra agevole, e praticabile?

Il vecchio Robineau esser dovea congedato, non per idea di vendetta, ma perche spietato, e inospitale egli era verso i poveri e gli sventurati. Margherita sarebbe istallata al Castello, compare Radigois non mancherebbe di nulla ne più avrebbe tema d'esser seacciato dal suo abituro per non aver saldato i suoi creditori. Il Vicario avrebbe e ricche cotte, e nuove sottane, al buou S. Silvano, che entrambi non cesserebbero di benedire, offerta verrebbe una magnifica Badiera di velluto con frangie di argento. La cucina di Marta colma sarebbe di Oche e di Carpioni. E fino Claudio medesimo, ed il Signor No rel non furono da loro obbliati, il padre rimpiazzerebbe Robineau, ed il figlio sarebbe eletto, Santese, ad un tratto. Infine la fedele Annetta riposerebbe le stauche membra in una morbida lettiera di fresca paglia, e mangerebbe avena a sazietà.

Ne a ciò si limitavano i loro progetti. Cambiar volcano le condizioni del suolo e a meliorarne la coltura. Quella terra che fin li prodotto non avea che Castagne, Colza, e Saracino coperta sarebbe di Cels, di Vigueti, e di frumenti, e fors' anco qualche albero di Aranci entrambi credettero potervi fruttificare. Così in brevo volgere di tempo realizzati sariano i bei sogni

dell' età dell' oro.

Catterina però senz'oltro indugiare volca palesare allo zio tal segreto; ma Ruggiero credette miglior consiglio l'attendere l'arrivo di suo padre, e che allora tolto essendo ogni ostacolo che al loro amore si frapponeva, il buon vecchio non dovrebbe che benedire la loro unione, e così ogni scambievole disturbo si eviterebbe. Cedè Catterina al volcre del giovane, sebbene il cor le dolesse, di dover infingersi col diletto zio, ma racconsololla però il pensiero che tal mistero per breve tempo esser dovca serbato, imminente essendo il ritorno del Conte.

Tacquele Ruggiero la venuta della Cugina e della Zia, o per non destarle in seno gelosa tema, o forse perchè a ciò ci più non ponea mente, certo si è però che tal molesto pensiero non

venne ad intorbidar la loro gioia.

Senza attendere che riedessero e Marta ed il Curato, il giovane accommiatossi e parti. Catterina corse alla finestra e finché più nol vide lo segui collo sguardo, e poiché col gesto, e col muto linguaggio degli occhi dissersi un altro Addio, la giovinetta discese nel giardino trista anzi che no, che sebbene all'apice della felicità giunta si credesse, pure una nube di mestizia velava il suo contento, e i sospetti, e le smanie compagne inseparabili d'amore le si radicavano in Scho.

Di già era trascorsa un' ora da che assorta in meditare ella si stava aquando lo stormir delle foglie fecela dal suo letargo riscuotere, e volgendo il capo ver dove partiva il lieve rumore, ravvisò Clandio che tacito miravala. Siccome ella fermamente eredeva aver egli indotto il padre a chieder la sua mano, non potè in veggendolo frenare il dispetto che per lui sentiva. c Sei tu pli disse, sei tu? Ben lieta io sono di non o dovere più a lungo celare eiò che da stamane mi pesa sul cnore. E pria di tutto ti dichiaro ehe mai acconsentiro a divenir tua moglie; e » poi più convenevol cosa, credo saria stata, il » chieder pria il mio parere, e quindi diriggerti a mio Zio. Di più confessar ti deggio che stanca io sono della tua importunità. Che vuoi da me? A che da per tutto mi segui, talche non posso più muover piede senza incontrarti? Ovunque

n tu sei, fuorche nella tua scuola.

· Catterina, rispose Claudio dolcemente. Ben

» crudele tu sei inverso il compagno della tua o infanzia. Sì è vero ho avuto torto, deh perdonami, ripigliò la fanciulla stendendogli amorevolmente la mano, Ma pure come ti è saltata in mente l'idea di volermi in Consorte? Dimmi credi tu che tal unione possa accrescere l'af-, fetto che l'un per l'altra nudriamo? Non son , io la tua sorella? Non sci tu il mio diletto ı fratello? E che forse i germani maritansi insieme? Via, via sii saggio, sii ragionevole una volta. Io per alcun riguardo ti convengo tu dovresti menare in isposa una bella donna, per esempio, come la Ninetta, quella si che sembra fatta per te, lo sono troppo bassa, troppo magra, io non ti farei onore, e tutto il Villaggio si befferebbe di te. Vedi appena arrivo a darti il braccio. Ognuno bene a ragione direbbe aver tu sposata la Fata Nabotta, E poi sii sincero passati la mano sul cuore, di è vero amore quel che senti per me? Dal cano to mio certa io sono di non sentirne neppur l'ombra per te, se pure l'amicizia non sia, come io credo , l'ombra dell'amore. » Lo sò oh Catterina, rispose Claudio con

rassegnazione. Lo so che tu non m'ami, nè io » ho spinto mio padre a chiedere allo zio la tua mano. Domandato non si era il mio parere, o che anzi quando cio seppi, dichiarai di non volermi maritare. Ma ascolta dunque diletta » Suora; poiché mi hai concesso con tal dolce

nome chiamarti, ascolta ciò che sono per dirti,

n chè da ora iananzi ben di rado ci vedremo, ne » più dovrai dolerti delle mie persecuzioni e delle » mie importunità. lo qui venni per darti il mio » addio. Non già ch' io m'appresti a partire, ma bandirmi jo vo'dalla tua presenza, pria che non mi allontani per sempre da questi luop ghi. Quando tu sarai pienamente felice, e che unlla più per te mi rimarrà a fare, allora, sì » allora io abbandonerò patria, parenti, ed amici, ed andronne dove Dio m' ispirera. Finche o ció non avvenga in me più non t'imbatterai, ma sempre dappresso sarotti; e se mai di me » tu uopo avessi, a un tuo sguardo, a un tuo p cenno presto sempre saro ad accorrere. Deh potessi io bentosto partire portando meco la p fua felicità invece della mia! Addio dunque mia Catterina, meco non essere più corruco ciata per avere colla mia presenza turbato il » tuo gioire. Ma io tutto ignorava, e celar non sapea la gelosa smania che mi dilaniava il cuore. Ora però che tutto il vero ai miei occhi riluce, più non sono geloso, ed importuno; ma ahime son per sempre infelice a! Ciò detto allontanossi a lenti passi col capo chino, e con le mani nelle tasche. Catterina lo segui alcun poco coi sguardi e « Povero Claudio, sospirano do sclamo . E colla mano terse una lagrima che brillava sulle lunghe e folte sue palpebre, e. di nuovo s' immerse nel pensiero del suo amore.

Ruggiero intanto spinto e dall'idea del ricambiato affetto e dal punsiero della liberta, che credea pienamente godere, certo tenendosi di poter disporre di se stesso a suo talento, Ruggiero dico divorava la via che a Bigny conducova. E men lieto però egli era per la dolce cer-

tezza di dover congiungere il suo destino a quello dell'amata donzella, che baldanzoso e superbo d'avere alfine cominciato ad agire da nomo. ed a fruire dell'indipendenza Sirena incantatrice che nei suoi lacci dorati coglie gl' inesperti giovani che credono in lei ravvisare la felicità. È vedi stranezza delle umane menti, astrazion fatta dell' amore che potente in seno ei nutriva per la Catterina, Ruggiero per infrangere il ferreo giogo che l'opprimeva, e per provare a sè medesmo che libero alfine egli era, venia di gettarsi a corpo perduto nelle reti d'Imene. Così trascorre per tutti la vita sfuggendo sempre i lacci visibili, e ciò non ostante inciampando in invisibili ma dure catene, correndo ognora dietro la libertà che qual' ombra al nostro avvicinarsi sparisce. Pago appien di se stesso e gonfio il cuore d'orgoglio per tal primo successo, dando di sprone all'agil corsiero, il giovane Conte rapido più che il vento trascorreva e Campi, e Boschi quasiche volasse a conquistar l'intero Mondo. Però quando stanco del veloce cammino ci rallentò il corso, e solo si vide in mezzo alle deserte Valli circondato dal freddo atmosfera della notte, il suo entusiasmo non più ravvivato dalla presenza della piccola vergine cominciossi a calmare, e con involontario moto di sorpresa, e starei per dire di terrore, ei ripensò ai solenni impegni che venia di contrarre. Tale gli sembrava essere quale l'ebbro che al dissiparsi dei vapori che stravolta la mente gli aveano, con ispavento cerca rammentarsi ogni suo detto, ed azione. Nè a torto ei maravigliavasi di tal sua irreflettuta risoluzione, che quando la mattina egli era partito per S. Silvano neppur per la

umuren Dünyk

mente passavagli l'idea ch'egli avesse dovude quell'istesso giorno essere avvinto, al dir dei poeti, dai lacci d'Imene. Vero si è ch'egli amava Catterina d'amore puro e potente, ma giammai egli avea pensato fin dove tale affetto condurlo potesse. Egli l'amava senza uno scopo, senza saperne il perchè, tal come nell'età giovanile sentesi in seno il desio di girne pel mondo senza sapere dove inviarsì, che un orizzonte infinito crediam vedere innanzi a noi.

Quaudo però sonosi trascorse tutte le vie, quando libato si ha a tutte le tazze del piacere, quando le spine, che le rose della vita cingono sempre, lacerato hauno il nostro core, quando inaridita dai sofferti inganni è la speme, allora si comincia segretamente ad aspirare, di godere qualche riposo, ed allora, si allora dolce ne arride l'idea di potere in tranquillo tetto, ed in seno ad amorevol famiglia, gustare felicità

più calma, ma più duratura.

Non cost all'entrar della vita piacevol sembrar ne puote incontrare per il primo Messere. Ilmeneo, che delle faci d'amore armato n'attraversi la via, e ne gridi non andrai niù oltre. Convenir dobbiamo che punto, gradito esser dee tale incontro in ispecialità se il desio di gustare

ignote dolcezze hassi nel seno.

Or dunque se tali precisamente non erano le rillessioni che in quel momento facea Ruggiero, pure ei non pote fare a meno di convenire che trasportato dagli inopinati eventi avea preso tropo leggermente una risoluzione molto più grave di quello che al primo aspetto non gli era sembrata. Però aggiunger dobbiamo in sua discolpa che tal pensiero fu più rapido del baleno, che

verace amore ei nudriva per la piccola vergine, cui il benigno Fattore del tutto, d'innocenza, grazia, candore, e bellezza avea fornita: e ben chiaramente el s'accorgea della benefica influenza che sù lui ella, ed il vio Curato aveano acquistato. Onde bentosto l'immagin sua le apparve qual testè veduta aveala al dolce chiaror delle Stelle col sen palpitante, pallida in volto per amore, e per inesplicabil contento. A tal rimembranza turbaronsi i sensi suoi , e di nuovo spronando i fianchi del suo destricro a correr si diede, fermamente deciso di non cedere a qualsivoglia ostacolo, e che dovesse anco il padre suo soccombere allo sdegno ed al dispetto, ci menerebbe in Consorte la nipote del Curato, e decorata l'avrebbe del nobile titolo di Castellana di Bigny e di Contessa de Songeres.

Nè escitt di segrete angosce trascorsero per Catterina i seguenti giorni. Sebben di sovente ella rivedesse Ruggiero, pure quasi sempre Francesco Paty, e Marta eran presenti ai loro discorsi, e ben di rado potean di soppiatto scambiare qualche parola. Ed inoltre il leale, e franco carattere della fanciulla oltre ogni credere softriva per dovere contro il suo volere infingersi. Ed ob quante fiate fu presso a deporre nell' amorevol seno dello zio il suo segreto! Ma la tema d'irritar Ruggiero più che il pensiero d'affliggere il buon vecchio, formo sulle tremanti sue labbra i detti che già

stavan per profferire.

Però ogni qualvolta incontrava l'affettuoso sguardo del Pastore, confusa chinava tosto a terra i suoi lumi, nè più di figgerli sul di lui volto osava. È se mai egli al seno la stringeva ella dalle sue braccia svincolandosi n'andava in

segreto loco a celar le sue lagrime. Marta medesma era da lei fuggita che sola bramava ognora restarne, che in tal guisa potea alueno consolarsi peusando al suo amore. E pure questo amore non era scevro d'inquietudini e di amarezze.

Dopo tutto ciò che dallo zio erale stato raccontato, Catterina erasi formata una vera ed adegnata idea del carattere del Conte, talché ben avriasi potuto dire ella meglio del figliuolo lo conoscesse. Dippiù i grandi ostacoli che alla sua felicità frapponevansi ella prevedeva, ondo tristi ed in lagrime trascorrean i suoi giorni.

Un di però che per brevi istanti trovossi sola nel giardino con Ruggiero, a lui si disse. « Amio co mio perchè mai si mesta mi rende l'amore? Forse ognun che ama tal tristezza opprime? Certa io riposo sulla fede che mi giuraste, io credo ai vostri detti come alle parole Divine, e pure densa nube di mestizia anneb-» bia i mici giorui. Puro è l'azzurro Cielo , l'aere è tranquillo, ed un freddo brivido io trascor-» rer mi sento per le ossa, quale allo scoppiare d' orribil bufera si prova. Ruggiero amico mio, » io non m'illudo; un avvenire di pene e di sciap gure noi ci apprestiamo. E non per me io temo, chè ben volentieri darei la felicità del-1 l'intera mia vita per l'immensa gioia d'essere » stata amata da voi pur un sol giorno. Non è » l'immagine dell'infausto destino che per me si prepara che mi agghiaccia di spavento; ma l'idea di veder, e voi e l'amato Zio soffrire » per mia sola cagione sì mi sgomenta che indebolire io sento il mio coraggio, ed inesplia cabile terrore mi assale. Riflettete bene a tutto

o Ruggiero, che ancora ne siete a tempo. Chi sà se un giorno non avreste a pentirvi d'aver » ceduto ad un momento d'esaltazione? Pensate che se mai io vi scorgessi balenar dai sguardi, o sulla fronte impresso il pentimento d'esservi a me unito, io ne morrei di vergogna e d'afs fanno. Pensate quanto a voi io sia inferiore » per rango, per fortuna, per educazione. Pen- sate che pria di divenir mio sposo sostener do-» vrete accanita lotta col vostro genitore che mai » consentir vorrà a tai nozze. Pensate che quando a voi io saro con indissolubil nodo avvinta più affettuose cure, amor più ardente astretto sarete a mostrarmi, per far che meno indegna io mi creda dell' alto grado in cui m'avrete po-» sta, e dello splendido nome di che m'avrete decorata. Pensate a tutto o Ruggiero, al mio » vecchio Zio, a voi pria d'ogni altro; e se » mai un lieve dubbio, un pensiero di pentimento vi sorge in mente, no, non esitate, partite o Ruggiero ne qui riedete mai più. Io » non serberò per voi alcun rancore, ne mai un lamento trarrà il mio cuore in cui la vostra immagine resterà sola, ed in eterno scolpita.

Cotai detti vieppiù infiammarono l' animo ardente del giovine, che la sola idea dubitar si potesse dell'energia della sua volonta, bastato avrebbe per fare ch' ei si appigliasse ad ogni estremo partito. Solo ei dolevasi in cuor suo che gli ostacoli da cui l'immaginazione della fanciulla era atterrita non fossero più gravi ed insormontabili onde raccorre gloria maggiore dal suo trionfo che certo tenea.

Per rassicurare la Catterina, ei trovar seppe ardenti, ed affettuosi detti; nè penuria averne poteva, egli giovane, amante sincero, onde senza

sforzo alcuno fe sfoggio di eloquenza.

La giovinetta che d'altronde vivamente desiderava l'esser persuasa e convinta, s'arrese tosto e mutò consiglio. Di bel purpureo si ritinsero le impallidite sue gote, e l'anima sua al dol-. ce suono della voce di Ruggioro si schiuse soa-

vemente alla speme.

L' intrepida fidanza che il giovine cercava ispirare all'amata donzella era impressa ben fortemente nell'anima sua. Pronto a lottar con chicchesia, ed a combattere ogni ostacolo neppur per ipotesi ammettere egli voleva che vincitore ei non dovesse uscire da tal cimento, che è prerogativa dell'amore, e della giovinezza il non dubitar giammai.

Ruggiero per giungere al compimento de'suoi desideri non avrebbe esitato, se l'avesse potuto, di cangiare il corso alla Creuse, o di trasportare i Monti della Marche in altro sito. Con Catterina per punto di appoggio ei credevasi forte cotanto da sollevare l'intero mondo. Ma suo malgrado però in osservando gli strani eventi che a Bigny succedevano, un involontario sospetto. ed una vaga inquietudine sentia nascersi in core.

In men che tre settimane l'antico e quasi diruto Castello era stato ripulito, e ringiovanito fin dalle fondamenta. Nel mirare le ingiurie da rozza mano fatte alle vetuste mura onde abbellirle, e rimodernarle, un poeta avria gridato la Croce al barbaro che le ordino e diresse: ma all'opposto un ricco borghese estatico l'avria ammirato. Dall'intera facciata era stata tolta la nericcia tinta, e ricoperta si era di fresco intonaco. Le pietre disgiunte della gradinata erano state riunite e rafforzate. Diligentemente divelte si erano l'erbe parassite che fra i lastrici rotti del Cortile crescevano, e sparsa si era a terra della finissima arena. Nell'interno i vecchi seggioloni, gli antichi forzieri di legno di quercia, erano stati rimpiazzati da mobili di Palisandro, e di Cedro.

Due appartamenti, in ispecie, le cui finestre sporgevano sul punto men tristo del Parco vincevano ogni altro per la ricchezza, ed il gusto con cui crano addobbati. Tutte le ricercatezze del lusso alla comodità associato parevano es-

sersi quivi riunite come per incanto.

Il gran Saloue a pian terreno interamente rinnovato splendea per dorature, per ispegli, per cristalli. Il magnifico Piano-forte teste giunto da Parigi nel miglior sito piazzato, sembrava dominare sugli altri mobili qual Re sovra i soto sudditi. Era esso come, parmi aver già detto, di lucido ebano intarsiato di rame, e proprio allora venia d'uscire dalla celebre fabbrica d'Errico Herz.

l pavimenti rustici ed ineguali nascondevano la loro lurida faccia sotto soffici tappeti d' Aubusson che coprendo eziandio il mezzo delle scale veniano a terminare negli oscuri, e tortuosi corridoi. Infine se da per tutto scrupolosamente conservati non si fossero i grandi scudi con impresse le armi del nobile Conte, ti saresti creduo in un palagio della Chaussee d'Autin fabbricato con profusione di danaro da qualche plebeo da fresco arricchito; e di tal genia non havvi penuria nel mostro paese.

Non un libro, non un oggetto d'arte v'avres'i rinvenuto, ma bensi tutto che di più ricco, e sontuoso il rigattiere meglio fornito può offrire al secolo XIX. tanto avido di lusso.

Ne da tante riforme era rimasta immune la famiglia del Castello. I garzoni avvezzi fin lì a vangare, e a condur l'aratro, trasformati eran stati in officiosi domestici di case principesche. Era un continuo andirivieni, un guazzalopuello indescrivibile, che la rustica famiglia esercitavasi ogni di sotto gli occhi di Robineau che addestravala a più gentili, ma servili modi.

Il vecchio agente avea vestito novelle piume, e preso già il tuono, e l'aria di Sopraintendente

di nobile, e ricca casa.

Dall'alba, al tramonto erano i Contadini occupati ad applanare il suolo dei Viali ad estirparne i ronchi, e le spine, e a ripulirue le folte macchie.

Uno scolare di Carème spedito dalla capitale preparava già i fornelli della gran cucina per tanto tempo inoperosi, e diriggeva le manovre

di un armata di guatteri.

Ed infine un bel paio di cavalli bigio scuro, ed un agile destriero di razza limosina facean rimbombare del loro nitrito edel loro scalpitare la vasta scuderia, mentrecche una Caleche venuta per mezzo del trasporto postale ancora involta nella sua fodera di tela bigia tranquilla riposava nella rimessa.

Or che pensure di tai preparativi? Forse il Conte de Songeres volea lissare la sua resideuza a Bigny? Forse la suora e la nipote verrebbono a vivervi seco lui? Perchè tali prodighe spese che mai erano piaciute al cupido signore?

Tale ploblematiche domande facea a se stesso Ruggiero ne sapea trovarvi una soluzione; bensì sentia che certo alcun che si tramava contro i suoi progetti. Nè alcun indizio sventuralamente egli avea onde aiutarlo a trovare il bandolo di tale intricata matassa. Mai a parte dei suoi affari domestici avealo messo il padre, onde pienamente egli ignorava perché fose rieduto a Bigny, e neppur in mente capivagli l'idea d'esser pendente una lite che contendevagli la proprietà di quel dominio.

Sebbene serio , contegnoso , e riservato per natura , e con tutto che somma ripugnanza ci sentisse per Robincan , pure tento più di una volta l'interrogarlo , ma vane furono tai prove, che l'astuto agente , più che mai arrogante , e insoffribil divenuto, non lascio sfuggirsi un detto che facesse sospettare il vero , onde Ruggiero risolvette per non isfogare la contenuta sua rabbia su quel villano onde rimetterlo al dovere , temendo se così oprasso d'irritare il padre, risolvette dico d'attendere dal tempo la spiegazione di un tale enigma.

Però ei tutto tacque alla Catterina temendo non si dovesse scoraggiare ed insospettire.

Ciò non pertanto mesti ed incerti scorreano a

S. Silvano i giorni.

La giovinella ben prevedeva il tristo avvenire che le si preparava onde sentia mancar la sua speme e indebolire il suo coraggio ogni qualvolta Ruggiero da lei partiva, che solo la di lui presenza, e le di lui parole le ispiravano la fidanza di un licto destino.

La vecchia Marta, ed il buon Curato già avveduti si erano del gran cangiamento che l'uguale, ed al'egro carattere dell'amata fanciulla venia di subire. Il pio vecchio non vi ponea

Carl

mente, cerlo tenendosi che qualche dispettuzzo amoroso fra lei e Claudio regnasso. Marta non avria osato pensare altrimenti del signor Curato; ma però sebbene il vero non sospettasse pure non accoglica in mente l'idea che Claudio fosse la cagione di tale mutamento. E così in men che un mese allontanato si era dalla Pieve quel dolce incanto che testè ne formava il migliore ornamento.

Il moto e la vita minacciavano abbandonarla. Claudio più non vi appariva, la finestra dove Marta, e Catterina soleano intrattenersi in allegro cicaleggio, stava bon di sovenle, per giorni intieri ermeticamente chiusa. Non più l'ingenua verginella d' innocenti carezze e di affettuose parole facca lieto lo zio. Non più Claudio come per lo innanzi seguivala, che anzi parea ch' ei sfuggisse incontrarla. Non più una moderata allegria presiedeva alla parca mensa; ma solo ad or ad or qualche breve detto fra lor scambiavasi.

Non più Francesco Paty interrompea la lettura del suo Broviario per rispondere alle dimande della semplice giovinetta, e solo la presenza di Ruggiero facea splendere un raggio di letizia sotto il povero tetto del buon Pastore.

Il Villaggio medesimo da che Claudio compiva esattamente i doveri di maestro di scuola, avea preso un aspetto tristo, che non pin le grida ed i giunchi dei vispi scolari veniano a rallegrarlo. E quando il giovane Noirel togliendosi alle gravi cure del suo incarco, sen gia solingo per la campagna, qual cane che abbia perduto il suo padrono, il suo volto tristo, emaciato, il suo andar lento, ed incerto parea imprimessero alle verdi Colline, all'azzurro Ciclo, ai ridenti campi, un non sò che di cupo, e di malinconico. Dal canto suo il Santese col viso allungato pel dolore, ed il dispetto non potea al certo

rallegrare l'orizzonte.

Infine di tutti quei personaggi che testé conoscemmo si felici , e tranquilli , la sola Margheria rimasta era qual pria, e lieta, come per lo innanzi , sen gia all'aria aperta coi piedi nudi, colla veste che lambiva appena il ginocchio; conducendo fra i campi il suo gregge, colla verga in mano, e la gioia nel cuore.

## CAPITOLO SECONDO.

### L'ARRIVO.

Or mentre che Ruggiero a S. Silvano disponea della mano, del core, e del suo destino. il Conte de Songeres a Parigi disponea eziandio del core, della mano, e del destino del figliuol suo. Quest' uomo orgoglioso, cupido, e feroce che in cotesto mio rozzo racconto sembra intromettersi come il Lupo che Rivarol avria voluto ad ora ad or intravedere nelle poetiche descrizioni degli ovili di Florian, quest' uomo dico tenea più della doppiezza della volpe, che della ferocia del Lupo o per dir meglio ei partecipava dell'uno e dell'altro. In sua giovinezza l' istinto vorace, e cupido del Lupo avea in tutte le sue opre dominato, ed ora col crescere degli anni la naturale doppiezza, e malignità di vecchia Volpe in ogni sua azione ravvisavasi, talchè un miscuglio originale in vero, in lui si rinveniva di viltà, e di alterigia, di brutalità, e di scaltrezza. Se talvolta però al suo carattere

abbandonavasi l'istinto crudele del Lupo bentosio si appalesava, ma quando i suoi interessi esigevanlo ratto ei vestiva la pelle di Volpe, ed in sagacia, ed in doppiezza vinto ognuno egli avria.

I miei cortesi leggitori forse obbliato non hauno per qual grave motivo ito era il Conte a Parigi, che dissipato avendo nella sua gioventu pressocchè tutto il suo avere, menomato egli avea per soddisfare all'eccessivo lusso, e alle viziose abitudini, la fortuna del figliuolo alla cui maggiore ctà renderne conto dovea, Giunta era omai tal epoca, e se Ruggiero fin qui nulla avea reclamato, pure potea farlo quando più gli piacesse. Or dunque lo scaltro veglio, che d'altronde ardentemente desiderava sbarazzarsi della presenza del figliuolo per lui grave ed incomoda, ed eziandio temendo non dovesse un' avversa sentenza fargli perdere il dominio di Biguy per darlo in proprietà alla suora, a cui egli dovea vistose somme, pensò che contrar facendo le progettate nozze tra il figliuolo e la nipote, da tanti impicci ei si trarrebbe, ed in una ogni quistione colla germana troncherebbe, nè più avria mestieri di render conto a Ruggiero dell'amministrazione dei di lui beni.

Pria d'accingersi a tal opra senti destarsi in seno l'innata ferocia : ma riflettendo alla trista, e delicata sua posizione, deliberò usar finzione, e scaltrezza onde meglio riuscir nel suo intendo. A tal upop per Parigi parti, e quivi giunto sua prima cura fa l'andarne, in un col suo avocato, a consultare i legali più rinomati del palazzo di giustizia, e tutti unanimamente decisero che come inperta era per lui la vittoria, così pure cra la sconfitta. Tal decisione di giota

colmò il Conte, che tale ci la desiava, onde con in tasca tal foglio, segnato dei più famosi nomi del nostro foro, recossi dalla sorella che punto attendea tal visita, e che rimase più sor-

presa, che contenta nel vederlo.

Freddo fu il loro incontro, e dapprima la conversazione langui; ma l'astuto veglio pose in opra egni sua arte onde ravvivarla ed a suo prò rivolgerla. Ed in ciò fare a meraviglia lo servi la volpina sua natura, che della ferocia del Lupo ei si era interamente spogliato veggendo bene che inutile, e dannosa a fai uopo gli saria stata.

Mesto e silenzioso dapprima, a mano a mano affettuoso e loquace divenne, e commosso fu fino

a versare delle lagrime.

A dir suo, egli era partito dal fondo dell' Alemagua per porre un termine a delle contese, che troppo a lungo si eran protratte, parlò del figlio con espressione d'amore, delle affezioni di famiglia, qual uomo che vivamente lo senta; talche Madama Barnajon estatica ascoltavalo, pienamente, in cuor suo convinta della verità del proverbio, che dice - Che il demono divenuto vecchio ando a farsi Eremita - Pur tuttavolta prudentemente ella pensò di star in guardia, e con fermezza dichiarò che non avrebbe giammai ceduta, pur una delle sue giuste pretese. Qui il Conte affettuosamente rimproverolla di volere con delle vili quistioni d'interesse turbare la gioia d'essersi dopo tanti anni riveduti; che a lor bell'agio, a miglior tempo avrian potuto di ciò parlare. Protestò esser rassegnato ad ogni sacrifizio, e pronto a tentare ogni mezzo che troncar potesse fra entrambi tale contesa, e ricondurre la pace nella loro famiglia.

Solo ei chiedeva una tregua onde meglio conoscersi. Di buon cuore Madama Barnaion a tal inchiesta condiscese, e da quel di in poi il Conte visse in istretta familiarità colla sorella, e la nipote in segreto osservandole, e studiando carattere della fanciulla che avea lasciato ancor vagente, e quello della madre con la quale da venti anni egli avea troncato ogni relazione. Destramente e senza che se ne avvedes sero egli iniziossi nei loro gusti e nelle loro ambizioni, informossi del loro stato presente, e di tutt'i dettagli della lor vita, nulla trascurando, e dicendo e facendo tutto che poteva lusingare le aristocratiche tendenze di madamigella Malvina, e le picciolezze di spirito di Madama Barnajon . ogli s'insimo nell'animo loro e sen guadagno la confidenza e l'affezione.

Fu nel bel mezzo di tali sue investigazioni che gli pervenne inopinata la lettera in cui Robineau con termini insultanti, e villani denunziavagli il casto amore di Ruggiero, e di Catte-

rina.

Niuna memoria serbar poteva il Conte della verginella che appena venia d'entrare nella vita quando ei da Bigny si allontanava, nè sospetarne poteva la poetica, e graziosa esistenza. Ma però troppo ben ei conosceva il pio Curato di S. Silvano, ed incancellabilmente impressa nella memoria gli era la notte in cui veduto avealo presso il letto dolla moribonda consorte, quando ad un suo gesto costretto era stato a piegar le ginocchia ed a chinare il capo confuso e come annientato dalla angelica e dignitosa espressione con cui imposto gliel avea. Ben el sapeva avero in lui un giudice, e testimonio insieme della vero in lui un giudice, e testimonio insieme della

barbara condotta che tenuto avea con l'estinta Contessa onde l'odio suo per quell'uomo col vol-

ger del tempo punto si era menomato.

In leggendo adunque il nome di Francesco Paty, il vecchio Lupo digrigno i denti per rabbia, e balzò come colpito da mortal palla di destro cacciatore; ma però mal v'apporreste immaginando avere la denunzia del lido agente accresciuto il furore e l'irritazione del Conte; che anzi la scaltra Volpe senti per gioia battersi il core, e le labbra dischiuse e le zanne pronte a mordere tenne, quasi che sò facil preda contando già si beasse nell'idea di poter gavazzar nel sangue, e soddisfare l'ingorda brama di strazi e di morte.

Nell'esagerato racconto del vecchio agente, altro ei non scorse che una passeggiera relazione più dal capriccio, che dall'amore formata, e che bene ei potrebbe, quando uopo ne fosse,

troncare.

Non avendo mai provati i palpiti di un puro amore, ne giammai prestato fede alle sue caste, e poetiche dolcezze, ei punto allarmossi, e scrisse a Robineau di lasciar correre gli eventi, ne più

darsi pena di un tale affare.

Arridevagli l'idea di potere nella nipote sfogare l'odio che per lo zio nudriva, e beavasi nel pensiero che il figliuol suo saria stato l'istrumento di tal vendetta. Onde poteria a suo bell'aglo compiere, ei prolungo il suo soggiorno a Parigi pronto ognora a girne a Bigny quando il tempo giunto saria di sfogare il furor suo, e di saziare le sue crudeli brame nel disonore della vittima, e nelle lagrime del buon Curato.

Ne perciò ei tralasciò di condurre a termine

la ben ordita trama che contro la suora incominciata avea. Quando ei crede essere il tutto compiuto, un di che solo trovavasi con la madre, e la figliuola. » Vi è nota o mie care, sorridente lor disse, quella storia di due armate » nemiche che pria di attaccar battaglia profit-» tarono di alcune ore di tregua per visitarsi, » e farsi rispettivamente gli onori del loro campo; lo stesso a me sembra il caso nostro se pur non mi negate dopo avermi con tanto afp fetto, e gentilezza accolto, di venirne al mio » castello a passare con me e il figliuol mio l'estiva stagione. Che non vi è grata tal mia pro-» posta ? É pure Parigi è ora si caldo, anneb-» biato di polvere, in somma inabitabile, non vi s'incontrano che persone ritenutevi dai lo-» ro affari. Tutta l'alta aristocrazia si è nei bo-» schi rifuggita, imitate il suo esempio. » Non avete voi pure un castello, dei boschi, dei giardini? Per voi mia diletta suora si rinnoveranno le rimembranze della nostra infan-» zia, voi mia bella ed amabil nipote con pia-» cere vedrete le verdeggianti nostre Colline, e godrete del ridente aspetto di quei siti degni » in vero di commuovere uno spirito elevato, e p gentile com'è il vostro. Pensate mia buona » germana, pensate cara Malvina come lieto sarà » nel vedervi il mio diletto Ruggiero, quel povero ragazzo che un si lungo viaggio ha in-» trapreso per conoscervi, ed amarvi. La sua de-

 un buon giovinetto, voi l'amerete sorella » mia ne son certo. Malvina egli avrà per voi

• le cure di affettuoso fratello, e voi, non ne dubito, gliele ricambierete. Ed inoltre giu-

sto mi sembra che mia nipote conosca il po-dere ed il castello dei suoi illustri antenati.»

A tai detti Malvina senti balzarsi il core, per gioia e di vivo rossore si tinsero le sue gote, Madama Barnajon oppose ancora qualche resistenza; ma il Conte con tale istanza reitero le sue proposte, Malvina si vivamente supplicolla che alla fine ella cede a condizione però che al finir dell'autunno d'ambo le parti sarebbersi riprese le ostilità.

Tosto il Conte a Robineau commise i necessari apprestamenti per la loro ricezione. Dapprime el pensò di non cangiar nulla all'antico castello, ma meglio studiando i gusti d'entrambe, s'avvide che tenean alcun poco della debolezza e del fanatismo dell' estinto lor padre, e consorte, e che mal volontieri, avrian fatta dimora fra le vetuste e storiche mura. Con sempre nuovo piacere esse ammiravano le antiche ruine, gli archi mezzo crollanti, le Torri su cui l'edera avviticchiavasi, ma abitato mai non vi avrebbono se quivi riunite non fossero tutte le suntuosità del lusso e dell'eleganza di cui si erano fatte una seconda esistenza.

Ma per brevi istanti lasciamo il favellare di loro per ritornare al nostro eroe a Ruggiero.

Menava egli l'istessa vita che descritta abbiamo, nulla sospettando, e frequentando sempre il Villaggio lieto di possedere il core della Catterina che con vero e sentito amore il suo affetto ricambiava. Ma la gioia che provasi in questo basso mondo e ingannatrice, e passeggiera.
Una sera adduque ch' ei riedeva a Bigny, dopo aver passata un intera giornata alla Pieve in
compagnia del Curato, e dell' amata fanciulla, ei
vide con indicibii sorpresa le finestre del Castello nel silenzio della notte di luce splendenti
staccarsi sul nero orizzonte, e scorse un cocchio

staccarsi sul nero orizzonte, e scorse un cocchio da viaggio fermo nella corte. A tal vista costernato ed attonito arrestossi a piè della scala.

# CAPITOLO TERZO

#### PRIMO ATTACCO.

Insonne l'intiera notte trascorse per Ruggiero che preparar si volle all'assalto che differie neppure di un giorno avea deciso. È però la dimane tosto che l'ora convenevol gli parve, egli usci dal suo appartamento e con fermo passo e con animo risoluto recossi dal padre, che la sera innauzi sendo la notte inoltrata veduto non avea.

Sebbene di coraggio, e di fortezza armato si fosse, pure giunto, al limitar della soglia arrestossi, di pallor si tinse, e gelar s'intese il sangue in pensando non all'ira ed al furore che contro lui scoppiar doveano, ma bensì alla fredda e dura accoglienza che attendevalo. Giammai ei si era presentato innanzi al genitore senza provare un sentimento di timidezza, e starei per dire di spavento.

Dopo brevi istanti in cui in suo soccorso invocò l'angelica immagine di Catterina, vergognando della sua debolezza, pronto ad ogni evento inoltrossi. Nell'anticamera ei s'imbatte in Robineau che usciva dalle stanze del suo padrone, e l'insultante aspetto di costui fu pel suo cuore una nuova ferita.

Traversate due o tre camere, senza esitare, e senza indebolirsi, ei giunse in quella ove stava il Conte. Costui o che soddisfatto non fosse del discorso dianzi coll'Agente tenuto, o che più gravi cagioni lo preoccupassero, sembrava visibilmente agitato e a lunghi passi e con tristo volto passeggiava per la stanza. Al dischiudersi della porta bruscamente si volse e Ruggiero sentì corrersi un brivido per le vene incontrando quel fiero sguardo che per venti anni avealo oppresso e annientato, como l'Avoltoio il debil Passerino. Di freddo sudore ei sentissi asperso, e le sue guance di nuovo scolorate divennero; ma questo istantaneo terrore bentosto in sorpresa mutossi ch' ei vide il padre incontro a lui venirne con le labbra dischiuse a benigno sorriso, e affettuosamente la mano porgendogli e Buon di Ruggiero, buon di figliuol mio . Con effusione di giola gli disse al suo seno appressandolo e fra le braccia bruscamente stringendolo qual farebbe rozzo soldato.

A tale testimonianza d'affetto la prima ch'ei ricevesse dal padre suo, Ruggiero tenero e sensibile per natura senti commuoversi il cuore e inumidirsi le palpebre di pianto e « Padre mio, » con mal ferma vore sclamo, è la prima volta

b che mi abbracciate. b

Il Conte gli rispose di nuovo al seno stringendolo.

Padre mio, ripigliò colui ancor più commosso. Io credeva che non mi amaste.

Figliuol mio, replicò il volpone con malinconica gravità. Il vero e sentito amore non è sempre quello che per espressioni e carezze si appalesa. Sonvi dei caratteri taciturni che rip fuggono da tali clamorose testimonianze. Pri-» ma di giudicarmi uopo è meglio conoscermi. . Verrà un di in cui vi sarà noto quanti tempestosi giorni hanno oppresso la mia esistenza, e inaridito nel mio cuore ogni sorgente di dolcezze e di amore. Saprete eziandio come sotto questa apparente freddezza che vi ha fatto dubitare del mio affetto, solo un'idea mi preoccupava ed era quella d'apprestarvi un lievo avvenire. Pero nol niego, credeva non mi foste si caro, l'assenza conoscermi il p vero mi ha fatto.

Padre mio, a lui Ruggiero che estatico a tai detti credea di sognare. Padre mio dolente p io sono di non essermi ieri trovato al Castello onde il primo ricevervi; ma dovevate dise- gnarmi il giorno del vostro arrivo, n

da ciò che mi scriveste potea supporre che. . .

Bene bene, con malizioso sorriso risposegli il Conte battendogli familiarmente la mano sulla spalla. Non puossi nell'istesso tempo servire il » suo Re, la sua Dama, ed il suo genitore. Ma perche arrossite? Perche vi turbate o Ruggiero? » Voi amate ne è ben la stagione. L'amore abp bella la gioventù come la Rosa la primavera. » Dunque padre mio , esitando riprese il giovinetto che non sapea prestar fede a ciò che ascoltava. Dunque voi tutto sapete? Vi è noto o ch' io ho disposto del mio cuore durante la » vostra assenza, e lungi dal biasimarmi ed al-I' irritarvi com' io temeva, voi approvate la

mia scelta, e sorridete al mio amore? E che, sclamo il Conte, credevate esser io

uno di quei padri da commedia che pretendono dovere i loro figliuoli lino ai trenta anni esser coperti dalla candida veste dell'innocenza? Giammai pensai di tenervi sotto tal gios go, voi siete giovane ne frenare io voglio l'efp fervescenza della vostra età. Ne bramato avrei l'erede dei miei titoli e della mia fortuna pudibondo qual novello Giuseppe, e tremante al solo aspetto di una donna, ne osando in lei a figger lo sguardo. No mai tal vi desiai che bello è lo scorgere in un giovane splendere il fuoco del mattin della vita, come ridicolo esser mi sembra il veder timido e peritante un » uomo alla pubertà ormai giunto. Or dunque io non che disapprovare, anzi applaudo la vo-» stra condotta. Or ditemi è molto bella la faua ciulla?

Ella è un angelo padre mio.

» Sì, sì vel credo, regola generale tutte le donne che amiamo sono angeli, esseri sovraumani ec. ec., ma però se mal non m'appongo » la fanciulla tiene al Paradiso per tutt'i lati, » ch'ella è la nipote di un Curato di questi dina torni.

» Sì padre mio, rispose brevemente Ruggiero che avveduto si era del tuono beffardo con cui il Conte avea proferito tai detti e che già sentiasi punto ed offeso. Si la donna da me ama-

ta è la nipote del Curato di S. Silvano. Benissimo a meraviglia, replicò con malízioso sogghigno il signor de Songeres. La nipote di un Curato! Sotto fausti auspici inco-minciate la vostra carriera, chi mai veggen-

dovi avria potuto credervi capace di tanto? Si voi esordite nel Teatro della vita meglio che

- D. Giovanni Tenorio. La nipote di un Curato! Vi par cosa da nulla, e con tale amore
- p egli entra in iscena? Ricevetene le mie sin-
- o cere congratulazioni. E ditemi o Ruggiero posso io, senza avermi la taccia d'indiscreto, co-
- noscere fin dove siete giunto con la vostra Ar-
- noscere un dove siete giunto con la vostra Ar nida da Sagrestia?
- Lo saprete padre mio, rispose Ruggiero con ferma voce fatto rosso in volto per l'indigna-
- » zione ed il furore. Pura come bella è la don-
- na ch' io amo.
- Mal per voi.
- » lo nudro per lei venerazione uguale all'a-
  - Mal per lei, rispose il padre.
- » E deciso io sono d'averla in consorte, con » fermezza soggiunse Ruggiero.
  - . Che? che dite? A lui il vecchio.
- » Io dico ch'ella sarà mia sposa, rispettoso » in atto ma con tuono risoluto replicò Ruggiero.
- Pronunziati appena tai detti tacito attese lo scoppiar della folgore cli ei credeva aver provocato; ma come attonito rimase veggendo il Conte rispondere alle sue parole con un forte scoppio di risa, e passeggiando per la camera con le mani su i flauchi onde frenare l'impeto

della sua ilarità.

A tal vista Ruggiero restò tacito, immoto, con stupido sguardo mirandolo qual rimarrebbe colui che di ferrea armatura coperto a sanguinosa pugna apprestato, vedesse il suo avversario con besiardo riso schernirlo, gittandogli in volto delle bricciole di pane.

Figliuol mio, alla fine disse il Conte dando
 alla sua fisonomia un espressione di gravita e
 15

di amorevolezza. Figliuol mio in questo tratto riconosco il candore della tua bell'anima; ben o io sapea che il mio Ruggiero non poteva u-» sare le maligne arti di un libertino. Amabi-» le giovane cuore inesperto qual sei delle tra-» versie della vita, dei lacci che in se nasconde il mondo inganuatore, credesti essere il matrimonio necessaria conseguenza dell'amore. Così, così a venti anni si pensa, così si agisce. Perchè si crede amare ed esser corrisposto, si dispone del proprio destino come » se cosa di lieve importanza ciò fosse. Felice etade che invidia e desia sebben le sue follie » riprovi , la fredda ragione resa severa dagli anni e dall' esperienza. » Non v'illudete o padre mio, non v'illudete. Tutte le riflessioni che a me opporreste io » già me le opposi. Il mio partito è preso, e

» ferma è la mia risoluzione. Però se mi amate, se mai vi è a cuore la mia felicità. . . . . . » Prestarmi deggio a consumare l'opera del-I infelicità dell'intera vostra vita? Grazie o Ruggiero, grazie, ven sono obbligato; però parmi più non ragioniate. . . . .

p ne vi rinunziero.

» Se più non ragiono cara mi è la mia follia, Via via , lasciamo da banda queste fanciul-» laggini. Vi accordo quindici giorni oade meglio riflettere, e se spirato tal termine non sarete rientrato in voi stesso, allora ne ri-» parleremo. Ma fino a tal epoca o Ruggiero ven prego, fate ch'io goda tranquillo la gioia di vivere presso mia sorella, e presso di voi n questi luoghi ove bevvi se prime aure di vita, e che forse ahime per l'ultima volta ri-

vedo. Figliuol mio, io non son punto felice.
 Che dico ? io nol fui giammai. Fra non
 guari n'andro a vivere gli ultimi miei giorani in terra straniera. Deh pietoso almeno fatemi tal gioia estrema gustare. Non turbate con inopportune quistioni i brevi istanti che mi è dato passare nel suol diletto della mia patria, e nell'antica magione degli avi

 miei.
 A tai detti Ruggiero volsegli uno sguardo quasi dubitasse fosse realmente egli che così parlasse.
 E « voi piangete padre mio , voi piangete?
 b tosto sclamò con effusione involuntaria e suon-

s tosto sclamo con effusione involontaria e spontanea di affetto.

Si figlio mio non ne arrossisco, io piango
e queste sono le prime lagrime ch'io verso dopo
la perdita dell'adorata tua genitrice. Oh io
credeva esserne la fonte inaridita! Ma qual
debolezza è la mia, tosto riprese tergendosi
dagli occuli il pianto. lo sono forte, io debbo esserlo. E sebbene dalle sciagure affranto
io rassegnato e giulivo partirò se realizzare mi
è dato il sogno che da si lungo tempo vagheggio, e sarà la mia suprema consolazione il
portar meco la sicurezza d'avervi reso pienamente felice. »

Ciò detto prendendo affettuosamente il braccio di Ruggiero, dolcemente trascinollo nel Parco per attender l'ora di presentario alla sorella ed

alla nipote.

Quivi giunto malinconico in volto e negligentemente sul braccio del figliuolo appoggiandosi. La patria, ei diceva, non è una vana parola, l'influenza del suol natio non è chimera di poetica immaginazione accreditata. Si oli sento indarno cercherei frenarmi l'aura ch'io respiro rianima nel mio seno le poche sciun tille d'ardore, e di vita che le sventure hanvi » lasciate. L' odio ingiusto dei tristi, il furore dei malvagi, le vili calunnie che mi hanno astretto a fuggir questi luoghi non ebber possa p giammai di staccarne il mio cuore. No la natura non è complice della perversità degli » uomini! Ed oh quante soavi rimembranze ad ogni pie sospinto in me si risvegliano ! Veo di qui trascorsero tranquilli i primi giorni di tua fanciallezza. Sù questo verde prato, » in questi ombrosì viali segnarono le prime » orme i tuoi incerti piedini. Allora vivea la n tua genitrice. Amabile creatura si presto rapita all'amor mio, di te eterna, e grata memo-» ria serberò che ne il crearsi novelle affezioni, » ne il vedersi circondato da nascente famiglia » puote in noi cancellare la rimembranza del » tetto sotto cui fummo allevati, e vivemmo i no-» stri giovani anni, ne la memoria di colei che » provar ne fece i primi palpiti d'amore, e che » appellammo coi dolci nomi d'amante, e di » sposa. Figliuol mio io vo una sera andarne » seco voi a pregarle pace sulla tomba che il » suo frale rinserra. »

Come rimanesse confuso, e sbalordito Ruggiero udendo questo discorso che venia per così dire a scompigliare i suoi piani d'attacco d'inchiodare i suoi cannoni, e di smoutare tutte le sue batterie senza che tirato avessero un sol colpo, ben agevole sarà l'immaginarlo.

Apprestato ei si era a contrastare ostacoli, a subire affronti, a domare furori ed ire, ma come avria potuto prevedere, e mettersi in guardia con-

tro il riso e le lagrime di quell'uomo duro ed altiero che non avea veduto nè piangere nè ridere giammai.

» Diuque, con carezzovol voce ripigliò il Conte: Voi credeste ch' io non vi àmassi? Ben me
lo immagino, e come avrebbe potuto essere altrimenti? La gioventù non approfondisse nulla
e giudica sempre dalle esterne apparenze. Mai
poneste mente a quanto io avessi dovuto sosfirire
per giungere a tale puuto di taeiturna mestizia e di trista delusione. Mai sospettaste che
sotto la mia dura e selvaggia apparenza io celassi un tesoro di sensibilità ed amore. Ne con
voi men dolgo che anzi me solo ne accuso:
Sì troppo io trascurai il vostro affetto, e si
tenni con ingiusta diffidenza nascoste le mio

pene, e le mie seiagure. Ed ora a voi d'innanzi riconoscendo i mici torti ven chieggo; per mio conforto perdono.

De la perdonarvi padre mio? sclamò rispettoso, De commosso Ruggiero. Io perdonarvi ? E che

p contro me commetteste? Ne a dolermi ho dritto p che sol doler si puote chi è certo d'essere p amato.

» In tal caso ben farlo potete.

- » Voi al seno mi stringete o padre mio, eb-
- Spirito gentile, anima candida ed affettuo sa, ahime per sempre separarci dobbiamo,
   mentre i nostri cuori cominciano a conoscersi

e ad amarsi.

Padre mio purehè per un solo istante due
 cuori siansi conosciuti, ed amati, nè volger di
 tempo, nè lontananza puolli disunire giamamai, ripigliò Ruggiero e quindi non perdendo

a mar, thighe reng

Tomara Google

di vista i suoi particolari interessi soggiunse.
 Tolga Iddio che turbare io voglia con delle

egoistiche esigenze il vostro gioire. Rispettaro

io debbo, ed alla mia preferire la vostra fe-

licita. Ma sol vi chieggo posso io securo fidare sulla vostra parola? Mi ascolterete come il

prometteste, trascorso il termine fissato se non

on benignità, almeno con attenzione?

Si ven rinnovo la promessa, siate pur certo che vi ascolterò con l'attenzione di uno spirito fermo e di una secura ragione, che soli

desiano il vostro bene e la vostra felicità.

Padre mio ve ne son grato ed in voi fido,
 gravemente rispose Ruggiero, che rassicura to dopo tal discorso libero e quasi giulivo s'in-

tese.

Convenir dobbiamo, sebben ciò diminuisca i pregi del carattere non ideale del nostro erce, convenir dico dobbiamo ch'ei non fu molto dolente di questo aggiornamento. Poiche sebben sinceramente amasse la Catterina, e fermamente fosse deciso d'averla in consorte, pure ei non era di coloro che vanno difilato al loro scopo, come palla da destra mano lanciata e che preferiscono saltar gli scogli invece di girar loro intorno, e di troncare col fendente della loro irremovibile volontà tutti i nodi gordiani che il destino loro oppone.

Or dunque mentre il Conte ed il figliuolo n'andavano pel Bosco occupati a favellare, nel volger di un viale proprio in quel sito dove per la prima fiata Ruggiero visto avea la Catterina, s'incontrarono faccia a faccia con Madama Barnajon e la figliuola che alla lor volta da più di un ora passeggiavano. Il Conte tosto afferrando la mano di Ruggiero il condusse ver la sorella e « Figlio mio , gli disse , abbracciate vostra p zia. p

Ruggiero abbracció Madama Barnajon e salu-

tò cortesemente la cugina.

» Via via ragazzi miei abbracciatevi disse il » Conte. » e Malvina porse la mano al giovane che presala rispettosamente alle sue labbra appressolla, Compiuta tal prima cerimonia, e scambiate d'ambo le parti le solite frasi che usansi in simili circostanze, il Conte offerse il suo braccio alla sorella, e Ruggiero alla Cugina, e così incaminaronsi a lenti passi verso il Castello dove chiamavali la campana della colezione.

Stretti erano oltremodo quei viali per fare che quattro persone potessero camminarvi di fronte, onde Madama Barnajon e il fratello avanti sen giano seguiti a qualche distanza da Ruggiero e Malvina.

Il giovane non avea a vero dire alcuna ragione d'amar quelle donne. Fino a quell'epoca appena sapea che per lui nel mondo esistessero e una zia, e una cugina. Ed ora l'inopinata loro presenza alla quale ei non sapea addurre un ragionevol motivo doveva conseguentemente turbare la sua felicità e renderlo men libero al certo. Pur tuttavolta sebben poco lieto fosse nel vederle, pure la prima impressione che fecero in lui non corrispose alle ostili sue prevenzioni.

Ei si era immaginato dovere al primo vederle esser colpito da mortal disgusto ed invincibile contrarietà. E ben avea i suoi motivi per così pensare, che quando si ama si crede non esservi niuna al mondo più bella e graziosa della donna a cui dedicato abbiamo il nostro affetto. Così è lettor mio caro che se mai tu credesti, quando chiudevi amor nel seno, esister quaggia chi vincer potesse in grazia, in gioventu, ed in beltade colei che amavi allor francamente dirotti, non vero e sentito affetto era il tuo. Ruggiero dunque avea immaginato esser tutte le donne, fuorche la sua Catterina, brutte e vecchie come la Marta. Ora in veggendo la cugina s'ei non senti l'immagine della verginella, che nel core avea impressa, cancellarsi o impallidire, pure fu astretto a confessare seco stesso che Madamigella Barnajon non avea un aspetto tanto disaggradevole quanto egli avea immaginato. E sebbene desiato avesse ella fosse lontana da li le mille miglia, e che frapposti avria voluto fra di loro, e monti e valli, pure poiche presente l'avea senza alcun orrore ad osservarla attentamente si diede.

Era dessa alta, e snella della persona, grandi e neri erano i suoi occhi sfavillanti più che carbonchi ed esprimenti forse soverchia vivacità e quasi fierezza, lucidi più che ebano erano i suoi capegli, e perfetta in tutte le sue proporzioni la svelta ed elegante sua taglia. Esaminando rigorosamente tutti quei tratti nulla v'avresti ravvisato di finito e di gentile, e il delicato pennello di valente pittore avria al certo ricusato ritrarre sulla tela l'armonia troppo robusta di quelle linee e di quei contorni. Priva di nobiltà e di distinzione era a vero dire la sua fisonomia; ma nell'insieme spirava tale aria di freschezza e di gioventù che al primo vederla abbagliava. Parea sentir circolare il fuoco della vita sotto la rosea e trasparente sua carnagione. I suoi sguardi splendeano più ardenti che il Sole d'Autunno, ed i suoi capegli stessi più lucidi che fini, quasi a forza torceansi intorno al suo volto che adembravano del loro nero riflesso. Abbigliata ella era con molta eleganza e semplicità. Una veste di mussola dell' Indie bianca avvolgeva fra mille crespe ondeggianti le sue belle forme. Una Ciarpa di Smirne era gettata negligentemente sulle sue spalle. Dei stivaletti di raso Turco imprigionavano i suoi piedi; forse un pò grossetti, e fra le mani coperte di guanti finissimi, tenca un ombrella di Amoerre grigio con un ricco manico di Turchini cosparso, e con cui distrattamente trastullavasi.

Quanto a Madama Barnajon trascorsa era già.
Luona pezza da che non si parlava della sua helta, che oltrepassato avea l'autunno della vita. Pur
tuttavolta avea in sè una tal quale impronta di
aristocratica dignità che invano avresti cercato
ravvisare nella ligliuola. Ella serbava ancora un
ombra della nobilità natta, che completamente
non avea cancellato l'aver vissuto con ricche
ma non distinte persone. Scorgevasi è vero alcun
che in lei dei modi poco gentifi, e dei gusti volgari del suo consorte, ma pure hen rinvenivansi
in lei impresse le vestigia dell'illustre sua sirpe.

« Sapete fratello mio, ella diceva, che avete » compiuto un prodigio mutando l'antico Castel-» lo dei nostri antenati in un luogo di delizie e

n d'incanto. E se veramente per me profondes ste a tal uopo e tempo, e danaro, non havvi n al certo chi eguagliar vi possa in galanteria

e in generosità.

s Sorella mia, sorridendo rispose il Conte, questo Castello puote un giorno o l'altro in

vigor di una sentenza divenire vostra proprie-

tà, e convenevol credetti il restaurarlo e l'ab bellirlo onde renderlo per quanto era in me

degno d'esser da voi abitato.

Attento, attento fratello mio che se credete canzonarmi, verrà forse un giorno in cui pel dispetto vi morderete le mani. Che vel prevengo tutto questo lusso di ospitalità, che dite a avere per me sola spicato, invece di calmarle esalterà le mie pretensioni; e se vi contrasta; un muechio di rovine non vi cederò al certo un palazzo.

Mucchio di rovine, o palazzo, io vi protesto che l'unica mia ambizione, il mio solo desi-

oche i unica mia ampizione, il mio solo desiderio è l'istallaryici quale Sovrana.

Ed allora perché ancor litighiamo?

Pel piacore o per l'onore come dicono gli
Italiani. Il litigare è simile ad un giuoco pieno d'inopinati eventi, e di svariate combinazioni ch'eccitano in noi mille commozioni diverse, e ciò pel piacere. E per l'onore, non
sarà mai detto avore un de Songeres lasciato
altri impossessarsi del Castello dei suoi antenati senza che ci non l'abbia fino all'estremo
difeso.

Ouale stravaganza! Però fra le sorprese che

Quale stravaganzal Però fra le sorprese che mi avete proparate, la più gradita senza alton dubbio mi è stata il conoscere vostro fisglio. E che dicevate da senno quando mel dipingeste qual debole e malaticcio fanciullo?
 Voi dunque trovate il mio Ruggiero gra-

zioso e gentile?
 Grazioso, gentile, dite perfetto.

Così pure io pensava, ma non sarei stato

il primo a dirlo.

· Eccessiva e falsa modestia è la vostra, poi-

o chè a parlar schietto il vostro figliuolo per

nulla vi somiglia.

De Come siete buona! Però ogni vanità paterna a parte, certo io sono che quando avrete

appreso ad amarlo ben comprenderete che de-

p gnamente jo aveva in lui riposto il mio vanto e la mia gioia. Si ben diceste egli è un gio-

vane perfetto. Docile e altero, tenero ed afp fettuoso egli è l'immagine vivente dell'estinta

sua madre.

Povera donna, io non la conobbi; ma però seppi aver voi cagionato la sua morte.

» E lo credeste?

Non del tutto, solo pensai che se ciò non p era precisamente vero, era però molto verisimile.

s Grazie, grazie, vi son grato dell'opinione o che avete di me, ma sappiate esser la mia o diletta consorte consunta da una ostinata Tisi,

» morta fra le mie braccia benedicendomi.

Sì, sì intesi aver ella pria di morire smarrita la ragione, soggiunse freddamente Madama Barnajon. DE qui lasceremo entrambi proseguire a lor bell'agio questo fraterno e dolce colloquio per ritornare a parlare dei due Cugini,

L'uno timido è imbarazzato qual pudibonda verginella ad ogni detto arrossendo, e l'altra all'opposto armata della virile sicurezza che la ricchezza plebea insegna alle vestali delle sue

brigate.

Come Cugino mio, ella dicea, come avete pop tuto per più di tre mesi vivere solo e senza

» alcuna distrazione nel fondo di queste Campap gne? Per me in men di otto giorni sarei morta

di tristezza e di noia. Il castello, nol niego

- è abitabile, ma orribile è questo paese; al-
- montague, ed arbusti d'Erica selvaggia, Stan-
- no pur bene due rami di Erica fra i capelli
- » per una festa da ballo. Amate il ballo Cugi-
- no mio ?
   Signoriua, rispose Ruggiero. Le mie più belle
- feste sinor si son date nel silenzio e nella so-
- » litudine. Ignaro perfettamente del mondo e dei
- » suoi usi io non potrei parlarvene; ma sol però
- dirovvi che i miei gusti e le mie abitudini me
- ne allontanano ne desiderar mi fanno il cono scerlo, e il passarvi la mia vita.
- Cosa strana invero, voi non amate il vivere fra liete brigate, in sempre muovi diverti-
- » menti?
  » Nulla di ciò mi è noto.
  - » Ne desiate conoscerlo?
  - » No Signorina.
  - » Ma dunque come passate il tempo?
- Che dir vi posso? Ora mi assido sulla riva
   della Creuse, e quivi fisso mirando il placide
- nuover dell'onde, rapide per me trascorrono le
- ore. Ora vagando per le selve ed i prati men
- yo soletto, e così infine trascorrono i mici
- Voi dunque siete poeta?
  - Non posso aspirare a tale onorevole titolo.
- E pure certa mi teneva che coltivaste la
- » Io amo e comprendo tal divino linguaggio; » ma ahime non mi è dato il parlarlo.
- » lo pure amo ed ammiro la poesia ed i Poeti
- Lamartine in ispecie. Non e vero che incan-
- v tevoli ed inimitabili sono i suoi versi?

Pochi ne lessi, e sovente fra me stesso li ripeto, ed il loro suono mi giunge grato quale il lento rintocco della Campana in verso sera

» in mezzo a folto bosco.

Ah st st, il flebil suono di una Campana la sera in fondo al bosco al pallido lume di argentea Luna io pure son fervida anuniratrice del chiaro lume del malinconico astro. Si è testè composta una bella arietta sulla poesia del Lago, io ve la canterò. Amate la mu-

sica cugino mio?
 Signorina, io vengo da un paese dove la

Si dall'Alemagna, felice contrada! Per me
 non credo che si possa vivere senza musica.
 Parei piuttosto senza di merletti, edi Diaman ti. Avete mai intese le romanze di Luisa Puget? Sciocca che sono, obliava che siete stato educato in Alemagna. E dite come si portano
 i cappelli a Vienna, ed a Berlino?

» musica confondesi con l'aria che vi si respira.

Ma sulla testa, rispose seriamente Rug-

giero.

Malvina diede in un forte scoppio di risa. « E come vivesi nell' orribile paese in cui siamo? sotto ripiglio. Vi si celebra la festa della Rosa, si è uei dintorni qualche sito come per esempio la casa del Profetto dove si possa, senza compromettersi, danzare di tempo in tempo? sonio vi chieggo scusa, sempre dimentico ch'io parlo ad un giovane selvaggio delle rive dell' Orenoco. s Giungevano in ciò dire al castello. Dopo la colezione, Ruggiero s' intrattenne colla zia che sembrava con visibile piacere ascoltarlo; ed il Conte conducendo nel vano di

una finestra la nipote, « Ebbene mia giovane » e bella Castellana ei le diceva. Che pensate » del mio figliuolo?

Egli è un selvaggio Mohicano, ma noi lo » civilizzeremo, rispose allegramente Malvina. Fra pochi mesi questo selvaggio Mohicano sarà nientemeno che Conte de Songeres, che pria della mia partenza cedergli vò tal titolo. Vedeste mai il nostro Blasone? Tre Merli di oro in campo azzurro. Sonvi dei de Songeres sepolti in Palestina, perchè noi prendemmo parte alle Crociate. Uno dei nostri antenati • fu stretto al seno da Filippo Augusto dopo la battaglia di Bouvines Carlo Settimo quando solo a Bourges era stato rinosciuto Re venne a visitare questo Castello, e dormi propriamente » nell'istessa camera che voi ora occupate. Vedete questo brillante, soggiunse mostrandole una spilletta che potea valere due o tre Pistole. Ebbene desso fu donato ad una vostra Avola della Regina Maria Antonietta, che la nostra stirpe e illustre e famosa quanto quella del Re. Gran fallo invero commise la madre yostra contraendo un matrimonio tanto disuguale si grave ed irreparabile fallo. Indarno tentano i plebei d'innalzarsi, la nobiltà sarà ognora in cima dell'edifizio sociale; al di sotto di noi è il nulla, e al di sopra è solo Iddio. » Staria pur bene una corona di Contessa in un a canto di questo grazioso fazzoletto, riprese o dopo alcuni istanti distrattamente fra le dita » stropicciando la pezzuola di finissima battista p guernita di ricco merletto che Malvina tenea ra le mani.

Ma zio mio è dunque realmente vero che il

Re Carlo Settimo ha dormito nella camera

ch' io occupo?

Ve lo assicuro Xaintrailles e Dunois erano
 al suo seguito, anzi petrei mestrarvi un lem-

bo della coltrina ch'ei lacerò coi suoi speroni.

» Veramente?

Ve ne accerto.
E quel brillante apparteneva alla Regina

Maria Antonietta ?

Avea giurato di non lasciarlo che con la vita, rispose il Conte staccando dalla sua cra-

vatta la spilletta e appuntandola allo scollino che ciugeva il collo di Malvina. Ma ora a voi

la cedo.

In quell' istante un' elegante cocchio con le armi della famiglia impresse, leggiero come picciol schifo, svelto come giunco, rapido le brillanti sue ruote sull'aurea sabbia del cortile girando, venne a fermarsi a piè della scala.

Erasi allora nei primi giorni autunnali sempre dolci e bellissimi nelle montagne della Creuse. L'azzurro colore del ciclo cominciava già a impallidire, non più ardenti e vividi raggi il Sole vibrava, ma temperata e rosea era la sua luce, quale dopo aver nella giovinezza racchiuso in core le fiamme divoratrici d'irrefrenato amore, a più matura età giunti riposarci sogliamo nelle dolcezze di un securo e tranquillo affetto.

Variopinti augelletti rapidamente l'aere percorreano, il Crisantemo i suoi fiori schiudeva, e la leggiera brezza le cime degli alberi commo-

vendo ne traeva più sonoro lo stormire.

Madama Barnajon e la figliuola s'assisero nel cocchio, e il Conte e Ruggiero lor dirimpetto piazzaronsi, e bentosto dall'accelerato passo e due bei cavalli grigio scuro trasportati, partiro-

no per visitare quei dintorni.

Che che Malvina detto ne avesse incantevole e pittoresco era quel paese. Altro in vero non vi si vedean che colline d'Erica selvaggia e di Digitale coperte, che folti Boschi, che ripide Roccie, e d' oltre la Vallea il tranquillo fiume che su quel fondo oscuro staccavasi qual argenteo nastro su bruna veste. Ma però Malvina avria più volentieri tutto ciò ammirato ritratto da Ci-

ceri sur una tela del gran Teatro.

Durante la lor gita in allegri discorsi s'intrattennero. E che altro puossi fare quando quattro persone sono nel medesimo cocchio riunite? Il Conte colla sorella discorse, e Malvina con il Cugino; e quantunque amante pure Ruggiero non mostrossi tanto ruvido ed incivile com'era da temersi. Egli avea veduto la Catterina il di innanzi, e si tenea certo di rivederla l'indomani. Di più ei venia d'apprendere che il soggiorno della zia e della figliuola a Bigny non sarebbe, protratto oltre l'Autunno; e ben sapeva dovere il Conte anco a tal epoca partire per riedere in Germania: ed allora ei rimarrebbe solo e libero Signore di se stesso. Finalmente l'affetto che il padre gli avea dimostrato, l'assicurazione fattagli d'ascoltarlo con benigna attenzione, la speranza d'uscir vittorioso dall'intrapresa lotta, e la soddisfazione che di se medesmo ei sentia in pensando d'aver avuto già la gloria di piantare sulla breccia nemica la sua bandiera, tutto ciò infine fece esserlo meno incivile ed insopportabile di come egli avria potuto sperare.

Di buon grado ascoltò il cicaleggio della Cugia che parlava e decideva di tuto a dritto ed a traverso con quella virile ed imperturbabile franchezza di cui abbiamo già favellato. Non oscrei però dire ch' ei provasse piacere in quella conversazione.

Come furono rieduti al Castello dopo essersi ristorati ad una mensa lautamente imbandita, passarono nel Salone illuminato come per una

festa.

Le sere cominciavano ad esser già fresche onde un fuoco di legna ardea nel camino. Malvi-

na si assise al Piano-forte.

Ella lo suonava regolarmente, insomma come da ognuno suonar si suole, poiché tranne pochi celebri artisti che son pervenuti ad infondere la loro anima in questo stupido istrumento bene o male si suoni ei par sempre lo stesso, e grave e noioso è ognora l'udirlo (1).

Madamigella Barnajon esegut alcune melodic di Schubert, e quindi canto senza che alcun segno di timidezza mostrasse, diverse Cavatine ed

<sup>(1)</sup> In eib mi è forza il dirlo, punto divido l' opinione dell' egregio autore, che se stupido istrumento egli appella il Piano-forte, che dirà mal del Violino, del Violoncello, del Fagotto che soli da provetti artisti suonati possono con piacere udirisi. Ma forse il nostro autore mai avra visitato la nostra bella patria, l'Italia. Che dunque ei vi venga è certa sono che hentosto avrà cangiato pensiero. Poiché in questa terra undre feconda di Eroi, e di uomini illustri per ingegno e sapere in ogni scienza ed arte, e nella nusica specialmente, in questa terra dico quell'istrumento da lui ingiustamente stupido appellato toccato da tenerella mano di faneitili che solo il primo lustro han varcato si dolci melodie; si robuste vibrazioni intorno sponde che l'amina ad ora ad or di soave mestizia, e di vigorose sensazioni riempie, e commuove.

arie di Roberto il diavolo, dell' Ebrea e della Favoria, e varie Romanze e Barcarole. Senza grazia ed espressione ella cantava, ma però possedea una di quelle voci chiare e robuste che

son tenute generalmente per belle.

Il Conte che ascoltata l'avea come estatico per ammirazione, e con ognor crescente diletto, poiché pose fine al canto dichiarò uguagliar dessa nel suonare il celebre Listz, e superare nel canto la Malibran, la Pasta, e la Catalani, Ruggiero non poté fire a meno di riconoscere che la cugina possedesse alcun piacevole talento, e così quella giornata che il di innanzi egli avea veduto approssimarsi con sentimento d'indicibil noia e quasi di spavento, trascorse meno lenta e noiosa di che egli avria potuto sperare.

Al tocco di dieci ore la piccola brigata si separò dopo aver bevuto allegramente il Thè. Il Conte abbracciò il figliuolo, questi la zia, Malvina gli porse amichevolmente la mano ch' egli rispettoso baciò; e compiute tai cerimonie ognu-

no si ritirò nelle sue stanze.

Dopo brew 'istanti su tutti e quattro discese l'amico sonno, ma in ben diverse disposizioni di spirito tutti sorprese. Il Conte giurando di sottomettere ai suoi voleri il figlio e la suora, questa sicura tenendosi di ritogliere al fratello la proprietà di Bigny, Ruggiero più che mairisoluto di sposar la Catterina, e Malvina peusando che Carlo Settimo aveva dormito in quella istessa stanza, e che in men di due mesi il suo Cugino saria stato Conte de Songeres.

La soave immagine della verginella venne ad abbellire i sogni di Ruggiero, e Malvina palpitante di gioia crede vedere tre Merli d'oro staccarsi da un campo azzurro, e leggieri intorno a lei volando venirle a beccare affettuosamente le labbra.

- L'indomani era una Domenica e da più di tre mesi Ruggiero non avea mai mancato di pas-

sare tali giornate alla Pieve.

Catteriúa attendevalo senza dubbio, e Marta durante la settimana più stretta economia serbava onde potergli apprestare qualche delicato intingoletto, che fin dal di innanzi appareachia-va. Per lui con maggior cura, e spesa s' imbandiva la mensa, ognor si parca, e solo quel giorno bevevasi del vino dal Curato e dalla sua famiglia. Ruggiero giungea a S. Silvano all' ora in cui celebravasi la Messa e riedeva a Bigny la sera dopo aver diviso il frugale desinare di Francesco Paty.

Per nulla al mondo egli avria mancato a tal gradito convegno, troppo il suo cuore ne avrebbe sofferto, e bene immaginava che al par di lui l'amata fanciulla ne saria stata dolente.

Or dunque come apparve nel Cielo la novella aurora, ei levossi a se stesso dichiarando che quel di nè il padre, nè la zia, nè la cugina avriano potuto ritenerlo a Bigny, e che quand' anche fosservi state venti zie come Madama Barnajon, e venti cugine come Malvina, ciò non l'avria al certo impedito d'andare a S. Silvano, che niun riguardo e dovere l' avria trattenuto di girne dove lo traca il suo cuore.

Come dunque di soppiatto egli uscia del Castello per insellare da se stesso il suo destriero, con sorpresa scorse il cocchio apparecchiato fermo innanzi le scale, ma più e più s'accrebbe il suo stupore veggendo suo padre in un con Robi meau passeggiare nel cortile. Come l'ebbe veduto il Conte con estusione di assetto lo strinse fra le sue braccia, e Ruggiero, gli disse, jeri obliai y dirvi che queste siguore hanno per uso di u-a dire la Messa la Domenica, e che attendono esser da voi accompagnate a. S. Silvano. I miei fermi ed irrevocabili principi in materia di religione mi vietano offiri loro la mia compagnia; però credetti che voi non risute-reste il rimpiazzarmi in tale occasione, che io sò esser voi molto pio, e da qualche tempo in quà più che mai assiduo ad assistere alle divine cerimonie.

A tai detti Ruggiero si fè turbato e pallido in volto. e Padre mio è che... balbettando

» ei disse.

Non vorrele al certo negarmi tal piccioloservizio. Pensate figliuol mio che vostra zia è
una de Songeres e strettamente attaccati alle
sociali convenienze furono e sono ognora i de
Songeres. Pensate che quando anche ella non
fosse una vostra parente, astretto sempre sareste a compiere verso lei i doveri di ospitalità.

Ma padre mio è che io era già impegnato
 per questa giornata e che oggi veramente non
 sono libero di disporre di me stesso.

Non avreste cuore di farmi il sacrificio di

a qualche giovanil piacere che ben potrete domani a vostro talento soddisfare ? Io nol vel comando ma ven prego.

Padre mio, ripiglio Ruggiero facendo un violento sforzo su se stesso. Commosso io sono sin nel fondo del cuore per l'affetto che mi dimo-

» strate dopo il vostro ritorno. Esprimervi non

 saprei quanto grato ven sono, che parmi esser da » jeri una vita novella per me ricominciata; ma » permettete ven prego che ... » Qui bruscamento interrotti furono i suoi detti dall' arrivo di Madama Barnajon e della figlinola con tal lusso ed eleganza abbigliate, Malvina in ispecie, che al vederle abbagliavano, e che creduto avresti dover esse andarne ad una gran rappresentazione del Teatro Italiano. Che non vero spirito di pietà. o il voler compiere un dovere della nostra Augusta Religione a S. Silvano le guidava. Madamigella Malvina palpitava di giora alla sola idea d'udir la Messa in una Chiesa di Villaggio assisa nel banco del Fendatario, e di prendere innanzi l'adunanza che con attenzione l'avria osservata l'attitudine e le maniere d'antica Castellana, e Madama Barnajon con piacere rivedeva la piccola Chiesa dove sovvenivasi d'avere nei suoi primi anni pregato.

Indarno Ruggiero cercò seco loro scusarsi, che la madre e la liglia per ambo le braccia prendendolo lo trascinarono nel cocchio, il Conte chiuse lo sportello, ed i cavalli galoppando ve-

locemente partirono.

## CAPITOLO QUARTO

I GIORNI SUCCEDONSI, MA NON SONO SIMILI.

Quel di istesso desta pria del tocco dell'Angelas la Catterina si era levata a pari col giorno, ma non più fresca e vermiglia come l'aurora, che le rosc delle sue gote cransi di gia avvizzite, nè più del lieto suono della saa voce risuonava la Pieve, che l'ingenua ilarità nel suo

cuore più non regnava. Così come all'avvicinarsi di un oragano mentre tranquillo ancora è l'azurro cielo l'augelletto su i verdi rami posato ristà dal canto, ed i florellini sul loro stelo s'inchinano. Da più giorni l'insonnia alloutanato avea dalle innocenti palpebre il dolce ristoro dei mortali, che il pensare di dover tenere celato allo zio un tale arcano l'opprimeva e la formentava quale orrendo rimorso. Però sebbene trista, smaniosa, agitata, ella sorrise all'idea di riveder Ruggiero e di passar seco lui un intera giornata.

Abbigliatasi lentamente, intrecciò con maggior cura le sue nere chiome, e dei suoi più belli ornamenti parata, usci dalla sua camera ed andò ad assidersi nel giardino, sotto il veide Paggio ove Ruggiero aveale giurato eterno amore.

In questo mezzo il Curato leggea il suo Breviario passeggiando al rezzo degli alti Marroni che adombravano il loggiato, e la vecchia Marta su i fornelli inchinata occupavasi ad allestire un piatto di squisita crema sperando bene che il giovane Conte l'avrebbe trovata tanto buona da leccarsene mangiandola, fino le dita. Al primo toco della Messa Catterina levossi e sen gh nella Chiesa non senza avere nell'altraversare la Piazza volto un ausioso sguardo ver il sentiero per cui giunger dovoa Ruggiero.

Sotto il portico della Chiesa s'imbatte in Claudio, ma il buon giovine non più come per il passato la ritenne onde seco lei favellare, ma silenziosamente si pose da canto onde lasciarle libero il varco. Catterina dalla sua banda non ebbe il coraggio di diriggergli un dotto, e timidamente innanzi gli passo come se colpevole verso lui si

seutisse. Fra tante preoccupazioni che l'opprimevano a vicenda, il suo pensiero riportossi a quei tempi in cui entrambi ne giano a raccogliere fra le dorate spiglie, e gli olezzanti arbusti, i fiori che spargeano instieme nei di festivi su i gradini dell'Altare; e forse un vago desiderio senti nel core di poter ritornare a quei giorni d'innocenza, di fratellanza, e di pace.

Poiche ella chbe intto disposto per la colebragione del Divino mistero, andonne ad inginocchiarsi al suo solito canto, e bentosto i poveri del Villaggio intorno a lei si raccolsero. A poco a poco tutta la gente che fuori attendeva entrò in pio silenzio, e raccoglimento nel rustico Tempio, Claudio ed il padre presso il leggio innanzi all'Organo situaronsi, il piccolo Giovanni agitò il Campanello, e tutti con le ginocchia piegate e con la fronte ver la terra china assistettero al bicino sacrifizio.

Con vero fervore la Catterina pregava, ma ciò non pertanto ad ora ad or un furtivo sguardo volgea al Banco del Feudatario, e seco stessa per tale involontaria distrazione corrucciata ella cercava ma indarno frenarsi, che il suo cuore ed i suoi sguardi drizzavansi verso il luogo ove sperava vedere il giovinetto come la calamita al Polo, e l'Eliotropio al Sole. Trascorsa era intanto un'ora e già quasi la Sacra cerimonta era compiuta, ed il Banco Signorile era ancor vuoto. Catterina cominciava già a provare una tal quale ansietà, quando tutto ad un tratto senti tirarsi per la veste da Margherita che a bassa voce le disse. « Signorina signorina vedete che be belle Dame sono con il bel Signorino:

A tai detti Catterina levando gli occhi dal suo

libro su cui fisi li tenea, vide Ruggiero ritto in piedi presso Malvina che volgea sull'adunanza

uno seuardo curioso ed ardito.

Quasi in quel medesimo istante. Claudio sorgendo dal banco dove stava assiso a lei rivolto « Per i poveri della Parrocchia, gridò col più bel tuono della sua voce. »

Pallida, tacita, immota, cogli occhi fisi in Malvina, la cui bellezza per l'elegante abbigliatura maggiormente spiccava, e sulla cui testa i raggi del Sole perpendicolarmente posandosi cingeano d'abbagliante splendore, Catterina parve non avesse udito « Per i poveri della Parrocchia », ripetè con formidabile voce il buon Claudio che era lontano le mille miglia dall'immaginare ciò che si passava nel cuore della sua amica. A tale grido che tremar fece fino i vetri delle imposte, la piccola vergine trasali come colpita da scossa elettrica, tento d'alzarsi ma le sue gambe negandosi all'usato ufficio sulla seggiola ricadde. Se in quell'istante veduto avesse con quale espressione malinconica ed affettuosa Ruggiero miravala, forse avria riavuta e la forza e il coraggio, ma solo fisi tenea gli occhi nella bella straniera che attirava d'altronde l'attenzione di tutta l'adunanza, a dire il vero bastantemente distratta per l'inopinata loro apparizione.

n Oh buon Gesù come son belle, la giovine in » ispecie ! replicava Margherita che non sapeva » tenere a freno la lingua. leri l'incontrai pas-

» seggiando in carrozza col bel Signorino ed un » vecchio Signore niente bello a dir il vero.

» Oh se aveste veduto come erano allegri tutti » e quattro, come ridevano, come ciarlavano,

» il vecchio con la vecchia, ed il giovine con

a la giovane. E che bei Cavalli! Che bella car-

» rozza! immaginate Signorina. . . . .

Taci Margherita e di le tue preci, mormo rò Catterina bianca in volto più che la Cotta
 dello zio, fredda più che la pietra su cui po-

» savano i suoi piedi. »

› Per i poveri della Parrocchia c replicò l'imperturbabile Claudio, e si forte rimbombo la sua voce che la Chiesa ne fu commossa fin dalle fondamenta.

Hanno bel dire, fra se soggiunse Margherita. Egli ha ancora la più bella voce del pae-

se. E quindi a Catterina volgendosi, signorina, le disse, il signor Claudio v'invita a que-

» stuare per i poveri. »

Con un supremo sforzo la piccola vergine levossi, e tolta la borsa di questuante segul le orme del garzone che le apriva il varco tra la numerosa adunanza.

Pallida era cotanto, e con sì incerti passi e la movea che ognuno in veggendola s'allarmava « e voi soffrile o carina? dicevanle le mas trone. s

Cos' ha mai la piccola vergine ? chiedeansi
 a vicenda i Contadini i Claudio solo che la

procedera pon ci ere appricto di pullo

precedeva non si era avvisto di nulla.

A tutte le premurose inchieste, a tutte le testimonianze di affetto che racooglieva nel suo breve tragitto, la Catterina mesta in volto rispondeva con un leggiero sorriso. Ma come fu giunta presso il banco ove era assiso Ruggiero tal tremore l'assali che fra le gelide mani stringer dovette la borsa che stava per isfuggirle. Madama Barnajon e la figliuola vi gettarono rumorosamente e con ostentazione la loro offerta, più

discreta quella di Ruggiero vi cadde senza alcuno strepito.

Catteriña affranta e indebolita per tante dolorose commozioni, fu costretta per ritornare al suo posto d'appoggiarsi al braccio di Claudio che allora s'avvide dell'istantaneo cambiamento in lei avvenuto, e tosto comprese quale esser ne dovesse la cagione, che il suo cuore provato avea le stesse pene, e dall'istesso acuminato ferro era stato trafitto.

E vedi strana combinazione, fu su quel medesmo banco che così fatalmente era a lui la prima volta apparso Ruggiero, ceme bene ognuno si sovverrà, ed ora quivi appariva Malvina alla verginella per cagionarle l'istesso martoro.

Un' anima vile e volgare avria gioito e ringraziato la mano invisibile della Provvidenza che sembrava volerla con tale evento vendicare dei dolori sofferti, ma sotto povere vosti e rozze apparenze, Claudio celava un anima non comune, era insomma come dai villani dir si suole dell'oro in verga avvolto in un pezzo di ruvido saio, onde in veggendo soffrir cotanto la Catterina parvegli provare di nuovo gli stessi crudeli tormenti e « via rassicurati mia cara , ei le diceva accompagnandola al suo posto. Il Fagiano dalle dorate piume che vive nelle nostre Lande non scioglie si dolce il canto come la Capinera nel bosco ascosa, ed il superbo Tulipano del giardino non ha la grazia soave della Margherita che nell' umil prato nasce.» Compiuto il divin sacrificio ei ritto in pie-

Compiuto il divin sacrificio ei ritto in picpresso di lei rimase finche ella non ebbe recitate le sue preci, per guidare i suoi vacillanti passi, e sorreggerla, ove uopo ne fosse, fino alla Pieve. Ed in effetti insieme entrambi uscirono dalla Chiesa, e giunsero sotto la tettoia proprio a tempo per vedere Ruggiero colla zia e la cugina, salire nel cocchio che allontanossi rapidamente a traverso la folla attonita, che si po-

neva da canto per lasciarlo passare.

Immota per lo stupore Catlerina seguillo per qualche istante coi sguardi, ma poiche scomparve in fondo la via fra un nugolo di polvere che le sue brillanti ruote sollevavano, ella bruscamente lasciò il braccio di Claudio, e datagli la borsa onde versarne il contenuto nella cassetta per l'elemosina destinata, afferrata per mano Margherita andò con lei a rifuggirsi nella sua stanza. Quivi giunta frenando ancora la piena del suo dolore, che per irrompere stava, con tremula voce alla fanciulla disse. e Parla parla ora liberatore la contenta del cont

» to ieri il signor Ruggiero in un cocchio con » Signorina si e con un vecchio. Jo mi ascosi dietro un'ajuola e li vidi così come ora vi vedo. L'una parlava col vecchio, e l'altra col giovane. Erano abbigliate come due Regine, p quante gioie, quanti merletti portavano ado dosso! E poi entrambe avevano in mano un' ombrella grande come un grosso fungo, che mentre parlavano teneano aperta sul loro capo. Io li segui per quasi una lega correndo fra le macchie e le siepi. Ma Dio mio com'erano belli i cavalli, e la carrozza. Quelle dame ed » il bel signorino non ristavano dal parlare e adal ridere. Talora il vento spingea ver me i loro veli e le loro ciarpe che tal soave prop fumo esalavano ch'io cercava racchiuderlo fra

· le mie mani onde aspirarlo, e che pareami sessere in una farmacia. E mentre io lor sep guiva fra me diceva; domani è Domenica io

» vedrò Madamigella Catterina e dopo messa le » racconterò tutto ciò, onde distrarla alcun po-» co, c certa sono che mi ascolterà con pia-

ecere.

Di su, riprese la piccola vergine. Chiedesti b chi sono quelle dame . donde vengono . qual motivo qui le conduce ?

» Si dice esser la vecchia una regina che a-» vendo avuto a dolersi dei suoi sudditi, ab- bia comprato il castello volendo quivi ritirarsi olla figliuola. È questa dev'essere la cagione del gran cambiamento e del sogguadro che finora li vi è stato.

Dove? chiese Catterina commossa più che » pria sentendo ad ogni detto di Margherita crescere la sua inquietudine. A Bigny al castello del signor Ruggiero. A Bigny? e cosa vi hanno fatto in questi giorni? o Come, disse stupefatta Margherita. Voi non sapete ciò che si è fatto a Bigny? E pure da » più di quindici giorni non si parla d'altro in » tutto il paese. La scorsa settimana compare Radigois è venuto a cenare coi miei padroni » e tutta la sera altro discorso non si è tenuto, se non che questo, e solo con dovuto rispeto to parlando, lo s'interruppe per raccontare » essersi uno dei mici porci annegato, lo che » mi ha valso dei forti colpi di frusta nelle gambe. E quando penso che sonovi delle fanciulle » come me che s'addormentano ogni sera fra le

p braccia, o sulle ginocchia delle loro madri,

che coricansi in morbidi letti, e che mangiano ogni giorno del pane bianco, allora, si al-

» lora ben trista mi sembra la mia vita.

» Pensa piuttosto che sonovi sulla terra delle fanciulle più infelici di te.

Povere creature ! ma desse al certo non vi o conoscono, rispose Margherita baciando con amore, e rispetto le mani di Catterina.

» Oh figlinola mia, mestamente questa repli-

» cò. Hannovi delle sventure ben più crudeli delle tue, e che non puoi neppure immaginare. Ama ognora, e sopra ogni cosa il nostro buon Dio, e pregalo che ten preservi per tutta la vita.

» Si signorina, io lo pregherò e mane, e sera perchè anche da voi le allontani.

» Grazie carina, rispose la piccola vergine rattenendo a forza le lagrime. E possano le » tue preci giungere a piè del suo Trono, ed » essere benignamente accolte. Ma obliasti dir-

mi ciò che è avvenuto a Bigny.

» Vo soddisfarvi. Era già qualche tempo che o io udiva da tutti e per ogni dove ripetere, » che il Castello era stato posto sossopra, che di e notte vi si travagliava, e che giudicando adai grandi apprestamenti che vi si facevano ben si credea dovervi venire a dimorare una Regina con l'intiera sua Corte. Ora un giorno » ch' jo conduceva a quella volta il mio gregge.

» appressandomi all'inferriata e guardando nel » parco, vidi le negre mura del castello in » men che due mesi divenute più bianche della » Cotta che il signor Vicario mette sulla sua

» Sottana. Allora io dissi fra me stessa, è dun-

» que vero ciò che mi si diceva, vedi che no-

vità! che cangiamento! A parlar schietto mi pungeva il desio di spingermi più innanzi, ma la tema d'esser maltrattata dal signor Robineau mi ratteneva dal farlo. Quando io scorsi n in un viale del parco il piccolo Cadet vestito o come un Signore. Dei stivaletti di finissimo panno gli copriano le gambe, ed il suo cappello era ornato di un gallone d'oro. Voi ben sapete non essere ancora trascorse tre settimane che Cadet guardava i porci di Bigny, talchè si può dire, col dovuto rispetto parlando, che io e lui abbiamo guardato i porci insie-, me. Or veggendolo, Cadet gli dissi, come sei elegantemente abbigliato, di hai forse raccolta , qualche ricea eredita? Dapprima ei volea con me affettare i modi e prendere il tuono di un p gran Signore; ma io mettendo in opera tutta » la mia astuzia, cominciai a ridere e a beffarmi di lui, e ben riuscì nel mio intento che egli stesso mi offrt di farmi il tutto vedere, assicurandomi in pria che il signor Robineau era andato in Città, il signor Ruggiero a pas- seggiare pei campi ; e che infine egli solo era in quel momento rimasto padrone del Castello. Pensate se io me lo facessi dire la seconda volta, lasciai fuori la porta le mie bestie loro , raccomandando di essere buone, e segui allegramente l'amico Cadet che mi disse camin 1 facendo, esser egli divenuto Tigre, e che da ora in poi ei non guarderebbe più i porci se non dietro la carrozza. Tigre? gli dissi Tigre o Groom come più ti piace, ciò mi è indifferente egli rispose. Giungevamo in ciò dire a piè della scala. Asciuga bene i tuoi piedi mi disn se Cadet ed immaginati d'entrare in un palazzo di fata. Dopo aver tenuto alquanto i miei piedi nella sabbia del Cortile, Cadet aperse

» la porta ed entrai . . . Ma signorina , soggiunse Margherita parmi impossibile che il si-

p gnor Ruggiero che si di sovente viene alla Pieve non vi abbia raccontato ciò che mi re-» sta a dirvi?

Di, di pure, replico Catterina brevemente e con leggiero movimento d'impazienza.

• Entrai , riprese Margherita.

» Soltanto sii più concisa. Concisa ? dimando la fanciulla.

Dì più cose e meno parole.

 Signorina sì, rispose Margherita un pò maravigliata.

Via prosegui io ti ascolto.

Non mi ricordo dov'era giunta. Tu entravi. » Si, jo entrava, quando posando il piede sul » pavimento parvemi d'immergermi fino al gi-» nocchio in un non so che di morbido e fino, » e guardando sotto i mici piedi vidi un tappeto così bello con dei fiori tanto freschi che avreste p giurato esser dessi naturali tanto che mi ven-» ne l'idea di chinarmi e raccoglierli. Tutt'i » pavimenti n'erano coperti, e continuavano nel-» le scale e nei corridoi. A tal sorprendente vi-» sta Cadet, sclamai non oserò mai camminar p qui sopra. Via via fà come me, e in ciò dire » ci si pose a saltare e a far capriuole come un Cerviotto, senza punto badare a quei de-

licati fiorellini che avria potuto rompere sullo

stelo. Poi mi condusse per tutte le stanze ed

» oh come splendevano e brillavano d'oro e di

» specchi, talchè io ne rimasi abbagliata, e teneva a forza gli occhi spalancati. Cadet ri-» deva guardandomi, tanto strana dovea esser » divenuta la mia fisonomia; e per incoraggiar-» mi, più che per umiliarmi, si stendeva quale » Vitello in quei seggioloni, e si rotolava come » Gatto sulla seta e sul velluto. Nella galleria egli aprì una specie di cassone, e si divertì a battere con tutta la sua forza su dei piccioli » pezzi di legno bianco che si posero a cantare » soli soli, e così bene, così bene ch'io mi misi » a ballare un Rigodon. Oh se il signor Robi-» neau fosse allora entrato, solo in pensarlo mi viene la pelle d'oca. Cadet, dopo qualche tem-» po io gli chiesi, è dunque vero ciò che nel » paese si dice, che la famiglia Reale verrà ad » abitare questo Castello ? Ciò non mi riguarda, rispose Cadet facendo la ruota. Và a chiederlo af signor Agente, non v'ha che Dio e » lui solo che lo sanno. Tutto quello che posso dirti è ch' io sono Groom, e che da quando » son divenuto Groom, Groom o Tigre come più » ti piace, altro io non fo che mangiare, bere, » e dormire, dormire, bere, e mangiare. Bella » vita tu meni o Cadet. Ma però dei gran per-» sonaggi, jo ripresi, debbono qui attendersi » poiché non al certo pel tuo bel muso no inchiodati i tappeti ed indorate le volte. » Io sono Groom , rispose Cadet posandosi sur un coscino col capo in giù e colle gambe in » aria. Eh via , gli dissi, tu vuoi farmi credere » che un uomo della tua importanza ignori ciò » che avvicne nel Castello ? Dimmi ciò che tu » sai mio buon Cadet, pensa, se vuoi ch'io " l' obli , che non sempre sei stato Groom e Tip gre agnellino mio, e che non sono ancora trascorse tre settimane da che .... Ebbene ei to-

» sto rispose, vò contentarti, e chinandosi verso

il mio orecchio mi susurrò sappi, ma in cono fidenza che si tratta di un matrimonio. . . .

Di un matrimonio I gridò Catterina pallida più di un cadavere.

› Signorina sì , replicò Margherita d'un matrimonio tra il signor Ruggiero, e la figlia... » Ma Dio mio che veggo I ripiglio attonita e » balbettando la fanciulla. Signorina io vi ripe-

» to ciò che mi disse Cadet.

Sebbene in étà puerile pure Margherita ben comprese d'avere, senza volerlo, afflitta la sua giovane amica; che le donne fin dalla culla hanno una certa sagacia e penetrazione, che gli uomini all'età virile vicini aucor non posseggono; onde colle braccia il collo cingendole affettuosi baci le impresse sulle gote che le bagno di pianto e Eli via via alla fine sclamò. Quello scioccarello di Cadet non sa quel che si dica, che se si tratta di un matrimonio ne so io be più o di lui, e conosco i graziosi piedini che dovran-» no posarsi su quel belli tappeti.

Va; a lei Catterina dolcemente. Vanne a scherzare colle fanciulle del Villaggio, Sol p questo giorno hai libero in tutta la settimana, ne giusto parmi che a pianger lo spendi. Ma » perché mai noi piangiamo? lo nol sò; ma un mal essere io provo ed ho bisogno di riposo. Va va carina e pria di partire non obliare di bactare la mano a mio zio, e di racco-

mandare a Marta che niuno a sturbar mi » venga. »

Rimasta sola la sventurata fanciulla con am-

bo le mani coprì il volto e diè libero sfogo ai

singhiozzi ed al pianto.

Ma ch' era avvenuto? di che ella temeva? che doveva mai accadere? quale orribile bufera si ammassava sul suo capo? quale abbisso s'apriva

sotto i suoi piedi?

Nulla comprendendo al tumulto che si sentia nel core, senza sapere, senza cercare d'investigare donde scoppierebbe la folgore che incenerirla dovea, ella vedea d'intorno a se l'orizzonte carco di nubi, e già sentia il lontano muggito della bufera, ed indicibil terrore il suo cuore agghiacciava. « Ed oh povero Claudio » tutto
au tratto esclamò « come e quanto dovesti
soffrire! »

Non ancora avea finito di pronunziare tai detti che la porta pian pianino si aperse, e Claudio

s' intromise nella camera.

 Allontanati disgraziato, con disperato grido
 a lui Catterina. Allontanati che ben lo comprendo u pascer ti vieni del mio pianto e del mio dolore.

Perdona mia Catterina, perdona è vero io iti promisi che non sarei venuto presso di te se non ad un tuo cenno; ma nel vuotare la

tua borsa di questuante vedi ciò che trovai,
c pensando che forse li dentro esser vi potreb-

 be qualche cosa che mitigherebbe il tuo dolore mi affrettai di portartelo.

Porgi, disse la fanciulla e premurosa spie gò il pezzettino di carta che Claudio le dicde.

Nello svolgerlo cadde una moneta d'oro, ma ella punto hadandovi con ansioso sguardo in men che il dico lesse le poche righe tracciatevi con un lapis ed in fretta dalla man di Ruggiero, esse sembravan dettate dall'amore, e fiducia e coraggio spiravano.

Io vi amo, ei le scriveva, io vi amo. Come
 siete bella inginocchiata fra i poveri da voi
 beneficati. Pregate forse per la nostra felici-

 tà? Ma che voi impallidite? Che mai vi affligge? Voi siete bella e niuna lo è al par di

ligge? Voi siele bella e niuna lo è al par di
 voi. Mio padre è ritornato con mia zia e mia

» cugina che or vedete presso di me. Già di tutto

» io l'istrussi e senza sdegnarsi ei mi ha ascoltato. Dirovvi il resto alla mia prima visita.

Domani immancabilmente, forse oggi stesso.

Se mai mi è vietato allontanarmi in segre to dal castello non men serbate rancore, ma
 ben piuttosto compatitemi. Ma perchè si pal-

ben piutosto compatitemi. Ma perche si pallida? Che mai vi affligge? No non temete,

» voi siete bella ed io vi amo. »

Grazie Claudio grazie poiché ebbe letto disse
 a lui Catterina porgendogli la mano.

» Meno male rispose il buon giovane, con il vuono di rassegnata soddisfazione » E silenziosamente si ritrasse mentre che già dimentica del mondo intero, la bella vergine con le guance ancora asperse di lagrime schiudeva le labbra ad un lieto sorriso che il suo volto irradiava come in fresco mattino di aprile un raggio di Sole dopo dirotta pioggia. Più flate ella rilesse quello scritto riconfortandosi a tal lettura come la biscia sfuggita ai cani che l'inseguivano si disseta ad una fresca sorgente.

Or mentre a S. Silvano succedeansi tali eventi, Ruggiero mesto, irritato, mal contento di se siesso riedeva a Bigny nell'impostagli compagnia della zia e della cugina. Ben egli avea tentato nell'uscir dalla Chiesa di sfuggir loro per

un breve istante onde girne a stringer la mano del vecchio pastere, dare il buon di a Marta, e rassicurare la Catterina la cui mestizia avea già rimarcata; ma la calca che curiosa intorno la lor carrozza si stringea, e la fretta che Madama Barnajon avea d'evitare gli sguardi di quella rustica gente gliel'avean vietato, onde cedendo all' imperioso accento della zia che coi superbi suoi modi ed ostentata attitudine tenealo come a lei soggetto, fu costretto a malincuore a partirsene com' era venuto.

Assiso dirimpetto la Cugina per la quale da qualche ora ei sentia una segreta irritazione, il giovane Conte tacito, annoiato, e quasi stizzito sen stava : Madama Barnajon ammirava in silenzio quei belli ed incantevoli siti, onde Malvina sola ciarlando per tutti manteneva viva la

conversazione.

« Non valea in vero la pena di fare un cost » lungo viaggio per venire fin qui, ella dicea. " Tutto è stato meno originale e divertente di » come io aveva immaginato. La Chiesa è orri-» bile, ed il Villaggio povero e piccolo come un buco. Deggio però convenire ch'esso ha un buon capo, il venerando Curato di S. Silvano, lo conoscete Cugino mio? Egli mi ha l'a-

ria d'essere un buon uomo.

Degli è un santo Sacerdote degno di tutto il rispetto e di tutta la venerazione, replicò Ruggiero.

» Si, disse Malvina, molto mi piacque quel vegliardo. Solo trovai che con soverchia len-1 tezza egli compisse il Divin sacrifizio; ma incolparne sen deve la sua vecchia etade. E quell' animalone che cantava all'organo, dite lo conoscete?

- Egli è un bravo giovine, rispose Ruggiero.
- DE come si chiama ?
- . Il signor Claudio.
- Grazioso il signor Claudio. Invero non so che più ammirare in lui se la voce od il naso.
- E quella fanciulla che questuava per i pove-
  - Qui Ruggiero non rispose.
- Ella è invero bellina, certo dessa è ciò che
   v'era di meglio nella Chiesa engino mio la
- conoscete?

   Signorina si e men glorio, replicò grave
  mente Ruggiero. Che dessa è un amabil crea-
- tura pia come bella, modesta quanto grazio-
- sa. I poveri la benedicono ella è l'Angel tu telare del Villaggio e delle campagne, ne cre-
- do esister sulla terra chi più di lei sia degna di rispetto e di amore.
  - Dite da senno cugino mio ?
    - Di perfetto senno,

Alla sua volta Malvina più non rispose. Tutto il resto del cammino fu proseguito in silenzio, che sebben Malvina di tanto in tanto diriggesse qualche parola al cugino, questi si laconicamente e con un tal tuono le rispondeva che alfine ella stanca e mortificata, appigliossi al partito di non proferir più detto.

Come fur giunti al Castello passarono nella sala da pranzo, che quantunque si fossero por tate nei cassoni della carrozza alcune provvisioni, pure per il lungo viaggio già sentiano lo stimolo dell' appetito. Solo Ruggiero serbò l'attitudine mesta e silenziosa che lino allora avea tenuta, brevi detti ai loro discorsi mescendo, e appena gustando le delicate vivande ond'era car-

ca la sontuosa mensa. Con inquietudine ei ripensava al turbamento e al dolore in cui avea lasciata immersa la Catterina, dolevasi di aver perduto un giorno di felicità, con se medesmo sdegnavasi di non essersi con fermezza opposto alla zia onde restarne a S. Silvano, ma di essere vilmente fuggito, ed infine senza ben comprendere ciò che si l'agitava, il suo cuore ed il suo orgoglio avean sofferto nel vedere la sua diletta in si bassa sfera piazzata innanzi alle altere ed illustre sue congiunte, e questa era la cagione vera ma celata dell' irritazione che nel volger di poche ore egli avea inteso nascere per la zia e per la cugina.

Malvina vivamente punta nell'orgoglio e nella vanità pel modo in cui erasi espresso Ruggiero parlando della leggiadra questuante sentia rodersi il core dal dispetto e dall'invidia. E quando calmato l'appetito sciolsersi le lingue ed impegnossi la conversazione, ella al Conte rivolta Bella invero zio mio, diceva, è la vostra Chie-» sa di S. Silvano. Sdegnerei averla per un Gra-» naio, ne credo che l'Onnipotente possa essere » molto lusingato d'aver in terra simili abita-» zioni. E l'adunanza che ne dite? Ben son do-» lente di non aver stamane pell'uscire versato » nel mio fazzoletto un fiaschetto di acqua d'o-» dore. E il vostro Banco signorile ? Signorile » quanto volcte, ma però vi consiglio farlo coprire di sossici cuscini. E di mamma, qual » paragone fra questa e le messe solenni di S. » Eustachio, e le festività religiose di nostra D donna di Loreto? » Non devesi però obliare rispose Madama

Barnajon che noi siamo nel Marchois più che

o cento leghe lontano da Parigi.

Di Graziosa in fede mia, soggiunse il Conte sorridendo. Sarebbe lo stesso che pretendere trovare l'Opera a Bourganeuf ed il teatro buf-

o fo ad Aubusson.

» Signorina, alla sua volta disse Ruggiero. Permettete che in ciò io non divida il vostro » sentimento, che per me credo non esservi nulla più opposto al vero spirito di religione quanto quelle solennità dette l'eligiose che trasformano in teatro la casa di Dio, e dove le sedie ed i banchi in ben addobbati palchi ed in comodi » sedili sono mutati. Io mai non fui ne a S. Eu-» stachio, ne a nostra donna di Loreto; ma ho visitate molte meraviglie dell'arte capi d'opera della fede, arrricchite quasi tutte dalle pitture di Rubens, di Alberto Durer, e di Van - Dick. Ebbene in alcuna di loro ho st » ben risentito l'essere in presenza dell' Eterno reatore del tutto, quanto fra le nude mura, » e sotto il tetto forato della povera Chiesuola o che voi venite di maltrattare si crudelmente. Egli è che forse avevate delle ragioni particolari per pensare cost, replicò risentita Malvina.

Bravo, benissimo, disse il Conte fregandosi le mani. Graziosa come un Angelo, spirio tosa come un Folletto. o

A tai detti Ruggiero arrossì e turbossi visi-

bilmente.

Ma io, replicò Malvina incoraggiata dall'approvazione dello zio, che non ho le vostre rap gioni, vi dichiaro bello e netto che neppure un istante ho sentita la Divina presenza in p quel Tempio troppo primitivo, e di ciò mi a duole che contenta invero di sentirla sarei » stata. E voi cugino mio, voi stesso mi sem: p bravate meno occupato della presenza di Dio,

» che di quella di . . .

» Signorina ven prego . . . . a lei Ruggiero o con sguardo supplichevole e severo insieme.

» Però carina è quella creatura, proseguiva a n dire la spietata Malvina. La conoscete zio mio? » Non è vero Mamma ch'ella è leggiadra? Non » ha a parlar schietto, ne distinte maniere, ne » nobile contegno, ma in quell'adunanza di villani e di plebei ella sembrava qual giglio in

» una stalla dischiuso.

· Certamente, disse Madama Barnajon, quella » fanciulla non mança di grazie.

Ti giuro Mammà ch'ella è molto bellina, c che con un poco di cura ed attenzione abbip gliata e diretta, ella nel volger di non breve » tempo diverrebbe qualche cosa di avvenente, » e di molto originale. »

Qui Ruggiero si scosse qual fiera presta a slanciarsi sulla sua preda. Bianche erano le sue labbra divenute, ed i suoi occhi azzurri neri pel furore sembrando, minacciayano scagliar su Malvina e L mpi, e tempeste.

Di chi parlate? con aria distratta chie-» se il Conte, che omai è trascorso il quarto lustro da che io da qui m'allontanai, e moln ti gigli han dovuto in tale periodo dischiu-» dersi.

o Come zio mio, sclamo Malvina. Voi non o conoscete la perla di S. Silvano, l'angelo tu-» telare del Villaggio e delle campagne, l'adorabil creatura che non può muover passo sen-» za destare a se d'intorno un concerto di be-» nedizioni, pia come bella, modesta quanto

p graziosa, modesta tanto che le ali sotto il suo n fazzoletto nasconde per non umiliare il pros-

n simo suo. I poveri non favellano di lei che p piangeudo per tenercaza, il Cielo l'invidia

alla Terra, e per più ampie informazioni diri-

p getevi a mio cugino che si gloria di conoscerla, e che non crede esser sulla terra niuna di

» lei più degna di rispetto e di amore.

Eh si ho colpito nel segno, sclamo il Conte. Altra esser non puote che la nipote del Curato di S. Silvano, la Dulcinea di Ruggiero.

Davvero? disse Madama Barnajon.

» Padre mio, Ruggiero con voce resa treman-

te dalla vergogna e dal corruceio.

Bravissimo, replico Malvina, di tutto voi m' istruirete. Però cugino mio gentilissimo , p avvenente è la vostra diletta, ed io ven fo

» le mie sincere congratulazioni.

Ma, ripiglio il Conte con tuono che avea » del serio e del beffardo. Questo è un vero e ostante amore, e non uno di quei passeggieri p capricci che una stagione vede nascere e morire. I fuochi fatui non sono per noi ma bensì » una fiamma ardente e ben nutrita, che neppure spegner potrebbe un nuovo diluvio. Noi abbiamo cangiata la Crouse nel fiume della tenerezza, abbiamo fatto di S. Silvano il Vil- laggio delle affettuose cure, e pel sentimento e la costanza vincere al paragone potremmo tutti gli amanti riuniti dell' Astrea, del Ciro,

e dela Polixandre, ch' eterna ed invincibile sarà questa passione e spinta al più alto grado.

Davvero disse Madama Barnajon?

Voi scherzate zio mio, sclamò Malvina.

No in fede mia dico da senno, rispose il

- Donte. E chiara pruova ven sia il volere Rugp giero nientemeno che menare in consorte la
- sua Clelia, la sua Mandane, o la sua Co-
- rixandre. 1 A tai detti la madre e la figlia diedero in un forte scoppio di risa, al quale il Conte confuse rumorosamente il suo, mentrecchè Ruggiero pallido, tacito, immobile, disperato chiedeva a sè stesso se non saria stata una giu-
- sta vendetta lo strangolar tutti e tre. Davvero nipote mio?
- » Seriamente cugino ? scorsi alcuni istanti a lui chiesero le due donne.
- » Si veramente e seriamente, disse Ruggiero on fredda dignità levandosi da tavola.
  - E voi volete sposar la fanciulla?
- Lo voglio e lo faro, E quando anco questa nobile creatura degua non fosse di rispetto e d'amore, pure avrei il dritto di stupirmi,
- on fermezza soggiunse, che qui s'insultasse
- la donna dal mio cuore scelta, e che portar p deve il nome dei mici antenati. p Ciò detto con un tuono che non ammetteva replica bruscamente uscì e n' ando difilato alla stalla, in-

sellò ei medesmo il suo destriero, ed inforcati gli arcioni parti, e dopo brevi istanti fu visto allontanarsi precipitosamente nel bosco ed uscire dall' inferriata del Parco.

Or mentre che Malvina pensosa e seria oltre l'usato, riflettendo lasciava correre su i tasti , del Piano-forte le sue dita , Madama Barnajon prendendo il braccio del Conte n'andò con lui a passeggiare intorno al Castello,

Giunto era il Sole al tramonto, i crepuscoli serotini coprivano l'orizzonte, ma non però dolce frescura si respirava che calda oltremodo era stata quella giornata. Dei pallidi lampi balenavano talora e spandeano incerta luce sull'annebbiato Cielo. Il vento che dal Sud soffiava confondeva il suo tepido alito collo, fresche brezze di una sera autunnale.

Il Conte silenzioso camminava e sembrava aver perduta quella vivacità di spirito di cui fin li avea fatto gompa, e che dal suo ritorno non avealo per un istante abbandonato. Mesto cotanto ci pareva che la sorella dovette suo mal-

se, qual penosa idea sì v'agita, quale sven-

grado accorgersene.

E perchè così tristo fratello mio? gli chie-

s tura vi opprime? forse pensate che fra non guari la proprietà di questo podere sarà passata nelle mie mani? Se ciò vi preoccupa e v'ailligge in tal guisa, permettete ch' io vel dica, degna cagione non parmi di tanto duo- lo. Sol prediliggonsi i luoghi in cui si dimora ne uopo voi avete di questo podere e di questo Castello dove da più di venti anni non vivete, e che v'apprestate ad abbandonare per sempre. Il vostro cuore alcerto non ne soffrira, e le rendite non ne sono tante visto costo per non potervi riunnziare senza cangiare il vostro modo di vivere.

s Sorella mia, replico la vecchia Volpe. Voi parlate a vostro prò. Ma non sapete dunque che oltre d'esser questo paese di gran lunga migliorato durante la mia assenza, l'amministrazione dell'intelligente Robineau ha triplicato il valore della rendita che Bigny mi dava va? Non sapete che per lo spazio di dieci anni tutto il danaro ritrattone è stato impiegato ad estenderlo ad ingrassarne la terra, ed a

migliorarne la cultura? Non sapete infine che pur tacendo degli abbellimenti fatti al Castello che l'han reso un soggiorno regale, ardisco a dirvi che questo podere che alla morte di nostro padre non rendeva più di duemila scudi, mi frutta oggi chiaro e netto ventimila lire?

p strerò.

Si ventimila lire! I registri di Robineau ne fanno fede, e quando volete jo ve li mo-› Ventimila lire! È dunque la perla degli ap genti questo signor Robineau? Giammai l'avrei immaginato senza ciò che or mi avete detto. Eh via fratello mio consolatevi, ventimila lire son qualche cosa, ne convengo, ma la Dio merce voi siete ricco, e si sa aver voi col secondo vostro matrimonio incassato dei milioni. Parmi dunque che in vece d'affliggervi o come ora fate dovreste rallegrarvi in pensare » che questo Castello, queste Terre, questo Paro co non usciranno dalla vostra famiglia, e sol passeranno dal Fratello alla Suora. E che mai p evvi di più toccante? Solo in pensarvi tutta o commossa mi sento.

Ahime mal v'apponete, sclamo lo scaltro veglio. Mesto io sono nol niego, ma n'è cagione il pensare che questo Castello, queste Terre, questo Parco non saran vostre.

Se non è che questo, rispose ridendo Madama Barnajon, vi assicuro che vi allarmate a otorio.

Lo volesse il Cielo, soggiunse il Conte. Fidate nella giustizia, allegramente rispose Madama Barnajon.

De Sorella mia, con aria grave e quasi solenne replicò colui. Se mel credete poncte da

banda questo tuono scherzevole che sventura-» tamente è fuori di stagione. Io soffro a vero » dire delle illusioni che vi create, ed è dovere del mio leale carattere di non più protrarre, illuminarvi salla nostra reciproca posizione. Si a cuore aperto io vo parlarvene, a degnatevi ascoltarmi con benigna attenzione. Clò detto entrambi s'assisero sur un banco posto a piè di un faggio, e mentre che Madama Barnajon tracciava colla punta del suo Ombrella dei circoli sull'arena; il Conte dopo pochi istanti di silenzio e raccoglimento così riprese

Biammai sorella mia mi sono ingannato sul » vero motivo che v'avea spinta ad intraprendere contro me una lite. Fin dal principio

a dire.

ocompresi che non le suggestioni di un vile in-» teresse, ma lo sprone di un giusto e nobile » orgoglio a far ciò v'aveano guidata. Io al par di voi ero a parte delle segrete vostre umi- liazioni, e ben chiaramente scorsi che voi non » mi contendevate il castello dei nostri antena-» ti, che pel solo scopo di riabilitarvi innanzi a voi stessa, e cercar di cancellare agli oco chi del mondo la macchia dell'ignobile vostra alleanza. Malgrado ciò io difesi la mia pro-» prietà! Discuter non voglio s'io ne avessi il dritto, negar però nou potrete esser questo il mio dovere. Ciò non pertanto crudelmente io soffriva di tali dissensioni che non potrete fare a meno di riconoscere avervi io sempre tene-ramente amata.

» Sì certo , replicò Madama Barnajon. Sebbene ognora abbiate meco serbata la più delicata riservatezza, la maggior discrezione.

• E non mi opposi con tutte le forze al vo-• stro matrimonio ?

» E non obliaste partendo di rendere al mio » consorte la somma di duecentomila lire ch'ei

» vi aveva prestato?

Duocentomila Franchi? può darsi. Io venia » di perdere la mia diletta consorte nè potea » sovvenirmi di ciò. Ma ritornando a parlare delle nostre dissensioni, lungo tempo era trascorso da che le cose erano a tal punto la lite proseguiva, e i nostri avvocati, onesta p gente d'altronde, raccoglievano il loro Orzo e la loro Avena nei nostri prati e nelle nostre terre; quando io deliberai appigliarmi ad un partito che potesse ad una metter fine alle nostre quistioni, soddisfare la vostra ambizio- ne, e riannodare fra di noi i vincoli di pace e di amore ch' erano stati infranti; anzi più strettamente stringerli per sempre. Voi mi destate un vivo interesse, rispose Madama Barnajon, seguitando a tracciare sull'arena delle figure di fautastica Geometria. › Voi avevate una adorabile figlia, tipo di grazia e bellezza, vera immagine di sua madre e che appena il quarto lustro avea varcato. E che di più naturale? Un gran poeta il disse. Da un Cigno cader non possono che bianche piume-lo aveva un figlipolo di nobil spirito.

mi parve essere queste due amabili creature
da Dio formate per riconciliarci. Credetti in
loro ravvisare due celesti spiriti che ambo noi
per mano prendendo l'un ver l'altra ci spingessero. Non esitai, e parti alla volta di Francia meco conducendo Ruggiero. Ed oh quanti

di tenero cuore, d'anima candida dotato. Ben

progetti di felicità e di lieto avvenire lungo la via ne andavo formando! Quale graziosa o conchiusione io m'apprestava a dare a questa Commedia di cui io medesimo disposto avea tutte le scene, e preparate tutte le peripezie. No ve l'accerto, giammai alcuno artista con tanto amore ha vagheggiato l'opera sua. La-» sciato Ruggiero in questo Castello, tosto a Parigi men venni. Adoprando innocenti astuzie n che ben agevole l'affetto che me le dettava rendeva, pervenni ad attirarvi qui, certo tep nendomi che Malvina e Ruggiero in vedersi » si sariano amati. Allora tutti e tre io v'istallava nel podere dei miei antenati, rivestiva » Ruggiero del titolo di Conte de Songeres che egli avria colla sua mano offerto a Malvina: e quindi solo riprendendo il cammino men rien deva nel volontario mio esilio, dopo avere alo cun poco goduto del dolce spettacolo della vo-» stra felicita, e del commovente quadro del mutno vostro affetto.

 Tutto ciò che or detto mi avete ben immaginato mi pare, e potrebbe farsene in effetti una graziosa Commedia. Ma ancor non veggo qual sia lo scopo di un tal discorso, risjose con imperturbabile tranquillità Madama Bar-

najon.

E che sorella mia, sclamò il Conte. Voi

non vedete che rovesciati da cima in fondo
 sono i miei progetti? Non comprendete che
 solo il primo atto della Commedia è piena
 mente riuscito e che molto dubbio è il preve dere qual ne sarà la conchiusione per la folle

s idea che si è fitta in mente Ruggiero.

» E che importa a me di ciò? Che danno puo-

i te arrecarmi se la Commedia da voi ideata a cade fin dalla prima scena? a lui Madama » Barnajon. Io per nulla vi entro, e nulla mi cale se il figliuol vostro meni in moglie quel-

» la mendica. » Che ve n'importa? e che danno arrecar ciò i vi puote? Io ve l'apprendero, a lei freddamente il fratello. Pria d'ogni altra cosa anp cora non è ben certo che la lite fra noi pen-» dente termini a vostro prò, ed a gloria vo-» stra. Se l'avvocato che vi difende si tiene cer-» to della mia sconfitta, quello che per me agi- sce all'opposto vive sicuro di ottenere piena vittoria. Il vostro dice esser quello un ignorante; il mio esser l'altro un asino. A chi prestar n fede? Prendete questo piccol Portafogli, ei » racchiude più e più imparziali pareri firmati n dai nomi più famosi del tempio della giustizia. » Leggeteli con attenzione e ben vedrete che u-» guali dati abbiamo entrambi per temer la scon-» fitta, o sperar la vittoria, e che solo il caso » deciderà. Supponiamo per poco che a vostro » favore si dichiari che ne seguira? Nulla a-» vrete guadagnato. Bene e vero che col mio » secondo matrimonio ho incassata una ricca do-» te, ma però la Temide Francese non ha il braccio si lungo per porre su di essa la mano. » In quanto a Bigny per atto autentico e for-» malmente registrato, questo dominio cautela la » dote della mia defunta consorte, e risponde » a Ruggiero dell'eredità della madre sua. Ma » mia diletta sorella, poscia soggiunse levandosi » da sedere. Più che mai fresca è la brezza, nè » parmi prudente il rimanere più a lungo espo-» sti alla serotina rugiada. »

Ciò detto cortesemente il braccio a lei offerse ed entrambi ripresero il sentiero che al Castello menava.

Tacita ed abattuta alla sua volta Madama Barnajon perduta avea quell'ironica ilarità, e quello spirito beffardo che fin dal suo arrivo a Bigny avea sempre mostrato. Rientrati nel Salone ella silenziosa sen stava neppur cercando di nascondere il suo mal' umore, mentre che all' opposto il fratel sto raddoppiava ver lei e gentilezze ed amabili cure; e facea pompa di spirito e di allegria.

Più presto dell'usato ognun si ritirò nel suo

appartamento.

Il Conte pienamente soddisfatto d'aver così bene impiegata la sua giornata, fra sè e sè ridendo e fregandosi per gioia le mani. Madama Barnajon esasperata veggendo presta a sfuggirle la sua preda, colmo il cuor di vergogna quale Fuina che lasciata si fosse accalappiare da un Mulo. Malvina sola nulla avea perduto del suo fermo imperturbabile carattere, ma però decisa si cra di sposare il cugino. Non che l'amasse od apprezzasse le sue amabili qualità; ma la sua risoluzione dettata era dal freddo calcolo che non solo i tre merli d'oro in campo azzurro esaltato avevano le sue ambiziose brame, ma a tal partito facevala appigliare il conoscere ch'egli amasse un altra donna, e che volesse ad ogni costo sposarla.

Ed in questo mezzo che mai faceva il nostro Ruggiero? Precipitosamente uscito dal Castello spronando l'agile suo destriero a S. Silvano ei correva per gittarsi ai piedi di Catterina, e fervidi baci sullo sue mani imprimendo cancellare

18

e col suo affetto, e colla sua tenerezza i vili affronti di cui fino allora era stata segno la sua
casta e celeste immagine. Rapido qual folgore
minacciosa ei n'andava, o per dir meglio qual
ferito Leone ruggendo e per dolore e per rabia, ad ogni movimento sentendo più addentro
configgersi nel cuore lo strale che lo avea piagato, cost egli ripensando n'andava ai sarcasmi
che scagliati contro gli aveano, e il padre, e la
zia, e la cugina.

Talora sul corridore curvandosi più veloce di fragoroso nembo l'aere fendendo, trasportato

adalla tempesta del cor suo.

No non temere, fra sè dicea, io ti vendiche cherò; prostrato nella polve a te d'innanzi fin l'orne dei tuoi piedi baciando, io riparerò gli oltraggi che quegli empi ti han fatto, ed in st allo grado ti piazzerò che l'alito loro avvelenato non potrà giungere a contaminarti.

Verrà un giorno, e non è molto lontano, che in quel medesimo castello ove ora d'afronti e d'insulti ti han satollata, tu qual Sovrana impererai, e di tante cure, e di tanti omaggi circonderotti che quei medesimi che or ti han si vilmente sotto ai piè calpestata o fior d'innocenza, e raggio di beltà, saran costretti a mostrarti e rispetto, ed amore.

In ciò dire dando di sprone nei fianchi insanguinati del suo destriere, rapido ne andava nell'aere la sua frusta scotendo colmo il cuore d'ira e d'amore, ma già sofferente, che niuno havvi di si forte tempra che crudelmente non sia colpito dal velenoso strale del sarcasmo.

Le ombre notturne già dai Colli sulla pianura scendeano. Il tramontante Sole passato avendo per le gradazioni successive di color d'oro, di porpora, e di giallo, impresse avea sul Cielo le tinte di un pallido verde. I suoni del giorno già si estinguevano, le stelle sparse già erano nel firmamento, e lontan lontano udivasi il debol vagito del Chiurlo fra le canne ascoso.

Spossato dall'accelerato corso che senza prender fiato seguito avea, fumante di sudore, ed il freno hagnando di bianca spuma, il cavallo arrestossi in mezzo ad un quadrivio, e Ruggiero colse quell'istante di riposo per rientrare in sè

stesso, e raccogliere bene le sue idee.

E riflettendo, losto s'avvide che pur seguitando il resto del cammino rapidamente come fino allora avea fatto, giunto ad ora tarda ed inconvenevole ei sarebbe, alla Pieve onde la briglia tirando, ratto a Bigny sen corse deciso a provocare quella sera istessa una spiegazione col padre suo.

Ed in effetti sceso da sella, e appena entrato nella Corte senza pur perder tempo a sbrigliare il suo destriero, con fermo volto el animo deliberato el si diresso ver le stanze del Conte le cui finestre splendeano ancor di luce. Come entrò ei seorse il padre e Robineau in segreta conferenza. Il vecchio agente come lui vide nepur si mosse onde cedergli il posto; ma il giovane con imperativo tuono signor Robineau, gli disse, « fate che il mio destriero non manchi » di nulla. Avete initeso ? Obbedite.

Ad un cenno del Conte Robineau ritirossi col capo chino gettando però di soppiatto su Ruggie-

ro uno sguardo di Iena furiosa.

Grato in vero mi è il rivedervi o figliuol
 mio, disse il signor de Songeres. Cercar vi

s feci tutta la sera, e niuno pote rintracciarvi, nè dirmi ove eravate ito. Vi confesso
che ben dolente sarci stato di dover passare
un'intera notte punto dal rimorso d'avervi affiitto, e forse offeso. Credetemelo dispiaciuto
i osono della mia imprudenza, e me ne accuso, e men pento, e se l'esigete sousa ven
chieggo. Però non eredeva che grave così fosse
l'affare, e se su ciò scherzai fu perché convinto io era che ne avreste riso con noi.

Padre mio, rispose Ruggiero, non è ciò
che qui mi mena. Al fatto non vi e rimedio
nè più favellarne sen deve. Ma poiche voi
stesso rompete la tregua che conchiusa avevamo, io credo esser nel dritto di reclama-

messe.
Parlate francamente, disse sorridendo il
Conte. Non è questa una dichiarazione di guerara? Cominciar volete le ostilità? Sedete, più gravemente soggiunse additandogli una seggio-la. Sedete, e pria chio vascolti vogliate attentamente sentire ciò che in breve dirovvi.

re fin da ora l'esecuzione delle vostre pro-

la. Sedete, e pria ch'io v'ascolti vogliate attentamente sentire ciò che in breve diroyvi.
E poiché entrambi furono assisi.

Voi amate, riprese il Conte, la nipote di un
Curato di questi dintorni. Qual è il suo nome?

Giovanna, Francesca, Catterina? Si, si ora
men ricordo Catterina, Catterina e il cegnome?

Ma ciò nulla importa. Voi l'amate e volete
sposarla, e fin qui va bene. lo potrei, so
il volessi, farvi un lungo sermone sulla disparità delle condizioni, sull'inconvenienza
dei matrimoni disuguali; ma l'ora è tarda e

però di risparmio tal noia. Ma pure ammet-

» tendo, come voi pensate, nulla essere di scon-

Countin Living

de Songeres, unico erede del titolo di suo pa-» dre sposi una fanciulla che va questuande di fattoria in fattoria per le spese del culto divino, » e per gli abbellimenti della Chiesa, poiche visti si sono dei Re sposare delle Pastorelle ec., solo vi chiederò, questa giovane senza esser ricca possiede qualche cosa? poiche alla fin de'con-» ti per vivere abbisogna il danaro, ed il buon De Curato di S. Silvano dandovi la benedizione nuziale non vi darà rendita alcuna. E tutto p quel ch'ei potrà fare per voi sarà di celebra-

Datterina è povera, ma mia madre era ric-

» ca , rispose arditamente Ruggiero.

re gratis le vostre nozze.

» Figliuol mio la dote di vostra madre fu disgraziatamente spesa in speculazioni sfortuna-» te; e son già scorsi venti anni che neppure un obolo me n'è rimasto.

E chi men deve render conto se non voi

» padre mio? Figliuol mio io nulla posseggo. Consumato » ho tutto il mio avere a beneficare degli ingrati. Nel 1826 versai cinquantamila scudi nella · cassa del comitato Greco, e i Turchi sanno n ciò che son divenuti. Nulla ho di mia proprietà che un povero esiliato io sono vivendo in » Germania, e altro non possedendo che la dote » della mia seconda moglie, la quale, ne son » certo, non ven farà toccare neppure un soldo. » Ma Bigny , il castello , il podere ?

Ahime figlio mio , Bigny , questo castello , p questo podere, tutto insomma in men che due nesi avrà cessato d'appartenervi, che son già

trascorsi trent'anni da che io imparti a vostro

zio Barnajon l'onore di prestarmi alcune somme, credo duceontomila lire che trascurai rendergli. Un gentiluomo saria stato pago di aver in pegno la mia parola; ma egli agendo da vero Barnajon non mi fe tale imprestito che contro sicura cautela, e di tante e tante ipoteche quel disgraziato gravommi che gl'interessi del capitale essendo per mia negligenza oltremodo aumentati, l'ammontare del mio debito è straordinariamente cresciuto, talche Madama Barnajon vostra zia e mia sorella, puole da ora innanzi da qui cacciarmi cio che non mancherà di fare, ne son certo, usando tutti riguardi dovuti al mio rango ed alla mia qualità.

Ebbene padre mio, esclamo Ruggiero, io

son giovane e lavorerò.
 Lavorerete e a che di grazia? Avete nno
 stato? Esercitate un mestiere? Sebben ro vinato pure io vi diedi nobile ed elevata e ducazione. Voi non sapete nulla, e non sio-

the buono a far niente. Voi montate benissimo a cavallo, e colpite dritto in mezzo al volo

una pernice; ma ciò per prender stato non basta. Il matrimonio figliuol mio è un affare gravissimo, che la crescente famiglia vuole

nazi tutto esser riparata dal freddo con calde vesti, e con cibi sostanziosi esser nudrita. Di

ogni mezzo privo e incapace a mantenervi da
 voi stesso, colle vostre abitudini di lusso e
 di eleganza dite che mai farete? Supponiamo

per poco che domani sposiate Madamigella Francesca, Giovanna, Catterina, già il nome nulla importa. Ditemi di grazia dove colla vo-

stra colomba formerete il nido? Nella Pieve

p non certo, che l'ottimo Curato di S. Silvano non potrà con voi dividere la sua povera casa. E i vostri figli come li educherete? Ne farete dei cantori di Parrocchia? E morto lo zio, » ch'egli non è eterno, a qual mensa vi assidere- te? Madamigella Giovanna, dicono, è perfetta nel ricamare, gran risorsa invero, ebbene ella vi ricamerà dei fazzoletti. L'amore, voi dite, vi dara forza e vi confortera nelle pene; ma la vita è lunga e l'amore dura un giorno solo. Figliuol mio l'ora è tarda ed ho gli occhi p gravi di sonno, poscia soggiunse guardando il suo Oriuolo. Addio Ruggiero la notte è apportatrice di calma e di consiglio, dormite poco e riflettete molto, e pensate che il vostro migliore amico, se migliore del padre vostro averne poteste, non vi terrebbe altro » linguaggio che quello che or venite d'udire.» Ciò detto il Conte levossi. Ma padre mio, disse Ruggiero alcun poco

turbató, e similé invero ad un cavaliere che
si appresta a scender da sella. Voi ieri dices
ste non essere occupato che della cura di assicurare la mia felicità ed il mio avvenire?
Ciò è vero, replicò il Conte preparando le
sue mulande di notte, auzi avea trovato il
mezzo di assicurarvi una splendida posizione

nel mondo; ma voi siete ostinato a voler sposare Madamigella Francesca, ebbene sposatela che volete che vi dica.

b che volete che vi dica. b

E come Ruggiero si ritirava col capo basso, meno baldanzoso di come era entrato. « Ebbene » figliuol mio, disse il Conte. Voi partite senza » abbracciarmi ? »

Il giovine abbracciollo con assai mal piglio

ed uscì.

## CAPITOLO QUINTO

## L'INCONTRO NEL BOSCO.

Esattamente seguendo il consiglio datogli dal padre Ruggiero dormi poco e riflette mollo, no piacevoli al certo furono le sue riflessioni. Ciò non pertanto al nuovo giorno levatosi, ed insellato il suo cavallo parti per S. Silvano, na però contro l' usato al natural passo dell'animale. Giunto presso l'inferriata del parco, come stava per varcare la soglia scorse Malvina che levatasi ai primi albori passeggiava nel Boschetto vicino.

vicino. Ruggiero freddamente salutolla disponendosi a gir oftre; ma ella con grazioso cenno ad arrestarsi obbligollo, ed appoggiandosi sulla groppa del cavallo, volgendo al cugino un supplichevole sguardo « Ruggiero, gli disse, deh non partite » senza perdonarmi. Perdonatemi, affrettossi a » soggiungere senza che ei potesse rispondere » alcun detto e con fiammeggiante sguardo min randolo, perdonatemi. Se sapeste quale or-» ribile notte ho passata. Se sapeste quanto ho » sofferto, e quanto ancora soffro, no non avre-» ste cuore d'esser meco sdegnato. Da ieri in » quà quante lagrime ho versate, e finora mai » pianto aveano questi occhi. Per qual fatalità » ho dovuto a voi mostrarmi qual io non sono » spietata e crudele? Qual demone a ciò mi spin-» geva? Ah non vogliate da tal tratto giudicarmi. Io sò e sento che ogni amore sincero qualun-» que sia l'oggetto che l'ispira, è di rispetto degno e che beffarsene è beffarsi di Dio. O se io il feci non men serbate rancore! Fu ch'io credeva, ch'io doveva credere, essere uno scherazo di mio zio. È come in effetti poteva io supporre che voi, cugino mio, amavate cotanto quella fanciulla, e che menar la volevate in consorte? Io vel ripeto credetti vostro padre scherzasse e con lui risi. Ma quando compresi esser un affare grave, allora, si allora piansi amaramente. Deh ditemi, ditemi che mi perdonate!

» Signorina, rispose Ruggiero, non temete di

esporvi al freddo ad ora si insolita?

Malvina rimase silenziosa, e due lagrime, due vere lagrime sfiorando le sue gote caddero sulla mano di Ruggiero. Di triplice ferrea corazza coperto avria dovulo essere il cuore del nostro Eroe per non rimaner commoso in veggendo quel seno palpitante, quei begli occhi pregni di lagrime, onde « Cugina mia, e i disse, non son » più con voi corrucciato.

Grazie grazie, con effusione di gioia sclamo la fanciulla fra le sue affettuosamente strin-

p gendo la mano di Ruggiero. p

E senza più profferir parola sen fuggi nel Bosco, ed il giovane prosegui tristamente il suo cammino.

## CAPITOLO SESTO

## IL CONVEGNO.

Catterina era ben presto ricaduta nel pelago di dolore donde tratta aveala per brevi istanti il viglietto di Ruggiero, che per lei tal conforto era stato, como ramo di Salce dalla riva gettato al naufrago infelice. Per non affliggere lo zio, o il suo segreto tradire, ella dopo Vespro invece di salire nella sua camera come il cor le dettava, n'era andata nella Sala della Pieve ove adunati trovavansi, siccome avean per uso, i principali del Paese. Com' ella varcava la soglia intese esser dessi occupati a discorrere degli abbellimenti fatti al Castello, del ritorno del Conte, e dell'arrivo delle due Dame. Ognuno prendeva parte alla conversazione e dava il suo parere; ma opinione generale era che contrar si dovessero illustri nozze tra Ruggiero e la giovane incognita di cui si esaltava la grazia, e la bellezza.

E ben di leggieri si comprenderà come la inopinata apparizione di Malvina e della madre sua, avea tanto sorpresi gl'ingenui contadini, che si colpiti d'ammirazione eran rimasti, che tutti, Claudio eccettuando, credeano nella loro rustica semplicità non esister in tutto il mondo donna più bella del Fantoccio coperto di velle di stoffe, e d'oro e gemme splendente che visto avean

la mattina alla Messa.

Com ebbe scorta Catterina Claudio tento di condurla seco altrove. Ma bene è vero che il dolore medesimo ha delle irresistibili attrattive, la disgraziata fanciulla ostinossi a rimanere, ed intese ripetere con maggior chiarezza ed asseveranza ciò che Margherita dianzi contato le avea.

« Allontanati da qui , Claudio ad ora ad or a bassa voce le dicea , perchè vi rimarresti? Non vedi che non sanno ciò che si dicano?

Ma Catterina tacita ed immobile a tal detti restava, e intento orecchio prestando con crudele compiacenza ascoltava quei discorsi, mentre Francesco Paty assiso in un angolo della Sala con mesto volto in silenzio miravala. La sera a cena ella ebbe ancora forza bastante per frenarsi al cospetto di Marta, e dello zio, che anzi avvedendosi esser il buon vecchio tristo, e pensoso, ella seppe, onde distrarlo, ristrovare qualche scintilla della sua passata ilarita. Ma però come sola nella sua stanza si vide, il dolore fin lì a forza rattenuto scoppiò e pensando averla quelle mura vista per ben tre lustri lieta, innocente, felice, ora a lavorare occupata, ora allegro canto sciogliendo, or fervide preci volgendo a Dio, in dirotto pianto proruppe.

Ne più tranquilla fu quella notte pel bion Pastore, che alla fine venia d'intravedre, schbene non chiaramente, cio che nel cuore della 
nipote si passava. Non che ei credesse esser giunte le cose a tal punto, ma pure benche non immaginasse essere il male si grave ei si accusava 
d'arere con la soverchia sua compiacenza incoraggiate le assiduità di Ruggiero, e confortavalo il pensare che il ritorno del Conte posto
avrebbe necessariamente un termine alle visite

del giovanetto.

Stette alquanto indeciso consultandosi se parlarne dovesse, a Catterina, ma non sospettando avere il male fatto tali progressi, ci temè d'aggravarlo parlandone. Ed inoltre ei diffidava della sua perspicacia in tale materia, nè certo si tenea d'aver colpito nel segno sebbene la mestizia che annebbiava la candida fronte della nipote, il suo silenzio, gli occhi suoi brugiati dal pianto, tutto iufine gli dicea che gravi pene soffrir dovesse quell' angelica creatura, e bene ei comprendeva, che malgrado le sue eccellenti qualità, l'onesto Claudio non poteva essere l'unica

cagione di sì inopinato mutamento, e di sì disperato dolore.

La dimane com' ei tutto solo passeggiava sul loggiato al rezzo degli altissimi castagni, immerso in profonde riflessioni, e già rallegrandosi del non esser Ruggiero venuto la passata Domenica alla Pieve, e in cio riconoscendo l'influenza del Conte de Songeres che dal fondo del cuore benediya, udi lo scalpitar di un destriero che più e più appressandosi fermossi innanzi la porta, e bentosto ei scorse Ruggiero già nel cortile. Quasi nel medesimo istante Catterina comparve a piè della scala, ed ambedue attoniti e confusi restarono veggendo il Curato che con bontà ed affetto guardavali. Dolecmente pel braccio entrambi prendendo ei li condusse in fondo al giardino, e quivi con fermezza, ma con amorevole espressione lor ripetè ciò che detto avea una scra lunghesso il fiume, aggiungendo che da ora in poi rinunziar doveano a vedersi, poiche tornato essendo il Conte Ruggiero non potrcbbe quivi venire senza disgustarlo; ed infine che sebbene il cuore glien dolesse intender fece chiaramente al giovane che men frequenti esser doveano le sue visite, e che meglio saria stato romperc interamente la loro relazione. Non che ei diffidasse di quei giovani ed amabili cuori, ma oltre che sinceramente il dicesse, non voler essere cagione di disturbi e discordie fra il padre ed il figliuolo, eziandio ei cominciava ad allarmarsi per la tranquillità della diletta nipote.

Mentre che ei parlava Catterina ansiosa e commossa fisi gli occhi tenea in Ruggiero, un suo cenno, un suo sguardo attendendo onde gettarsi fra le braccia dello zio, e tutto a lui svelare. Ma Ruggiero non rispose che tronchi, e brevi detti, onde la misera dovette ancora comprimere nel seno l'arcano che la consumava.

Scorse alctine ore il giovane Conte tolto commiato parti senza che riuscir potesse ad entrambi scambiare di soppiatto alcun detto, talchè la Catterina dopo questa visita in cui riposta avea il ultima sua speme accrescer senti l'angosce ed il dolore. Vero è che mesto e abbattuto eragli sembrato Ruggiero, ma però ravvisato avea in ui uno scoraggimento ed una tal quale riservatezza ed imbarazzo che indarno celare ei tentava. Nè più nei suoi sguardi e nel suo coutegno impressa avea quella fiducia e quella intrepidezza che fin li sostenuta l'aveano, ed infine partito egli era senza pur dirle se mai più tornerebbe.

Come fu solo con la nipote, il buon Pastore amorosamente le bruccia ver lei aperse onde stringerla al seno; ma ella settraendosi alle sue carezze, mesta ed in lagrime si rifuggi nella sua stanza, ed allora il vegliardo chiaramente si avvide che sventuratamente el non si era ingannato.

Catterina giunta nella sua stanza spossata cadde sul suo letticciuolo, ed in disperate grida; ed in pianto proruppe. Ed ohime come nel volger di breve tempo ella era cambiata. Dessa pia non sembrava esser la stessa che pochi giorni pria detto avea a Ruggiero « Partite e qui pia » non riedete. »

Tal'è l'amore presto ognora a rinunziare alla felicità quando di possederla è sicuro, ma con disperato sforzo afferrandovisi quando di perderla teme. In tale stato di cose alquanti giorni erano trascorsi, quando un di dopo il meriggio

Margherita di soppiatto entrò nella Pieve, e lesta e leggiera più che Gazzella salì nella camera di Catterina. Chiusa con precauzione la porta, ed assicuratasi pria esser ella sola, la fanciulla gettolle affettuosamente intorno al collo le braccia, e dopo averla tenuta per brevi istanti in tale amplesso, trasse dalla sua tasca una lettera che a lei consegnò. Catterina ausiosa ruppe tosto il suggello, e ravvisò i caratteri di Ruggiero.

Eran pochi versi scritti da lui l'indomani del giorno in cui alla Pieve era venuto. Dall'amore dettati sembravano, ma non più la fermezza e la fiducia ispiravano e bene, in leggendoli, si ravvisava avere Ruggiero perduto quella sicurezza che tuttora cercava infondere nella sua diletta. Ardenti passionate erano l'espressioni ch'egli usava, ma nulla di preciso dicevano, talche invece di calmarla, questa lettera all'incontro raddoppiò l'esaltazione febbrile che opprimevala e consumavala lentamente. Tutto adunque andava di male in peggio nella Pieve. Francesco Paty con inquieto sguardo osservava la nipote, la vecchia Marta allarmata non comprendendo più nulla di ciò che a lei d'intorno accadeva, andava, veniva senza scopo affacendandosi, appunto come la chioccia che covati avendo delle uova di Anitra attonita rimane in veggendo i pulcini appena sehiusi correre al fiume e fra le sue onde nuotare.

· Una sera che Catterina riedeva dalla città ove con non sò qual pretesto, ma certo oude distrarla aveala lo zio mandata, Annetta deviò dall'usato sentiero, e quasiché fosse a parte delle segrete preoccupazioni della sua padrona, prese da se sola una via di traverso che a Bigny conducea.

Alta era la notte quando fermossi innanzi la porta del parco, e la verginella immobile alquanto rimase fra l'inferriata guardando le arcuate finestre dell'antico castello splendenti di

luce designarsi nelle fitte ombre.

Orbo di Luna e di Stelle era il Cielo, e profondo silenzio per ogni dove regnava, onde la giovinetta da un maligno spirito spinta, scese da sella e pian pianino aprendo la porta s' intromise nel parco. Cost cominossa in quel punto ella era, che ambo le mani sul cuore tenca, quasicche comprimere ne volesse i palpiti frequenti, che parean lo facessero scoppiare.

Or come rimaner la meschinella dovette nel ravvisare il sito dove per la prima fiata incontrato avea Ruggiero, immaginarlo ma non dirlo

si puote.

Sol pochi mesi eran trascorsi ed oh come tristamente cangiato era il suo destino ! Ed oli da quale diversa fonte tratte erano state le lagrime ch'ella si sovvenia d'avere a piè di quell'albero versate di quelle che or venia di spargere!

Timida e cauta il pie muoveva, e come più al castello appressavasi più distintamente all'orecchio le giungeano i melodici accordi che Malvina dal Piano-forte traca, armoniosamente spo-

sati alla sua voce.

Spossata da tante commozioni alla fine sopra l' crba s' assise, e fra le mani il capo teneudo attenta ascoltò quegli allegri suoni, quei giulivi concenti che insultar sembravano il suo dolore.

Quando ella rialzossi tutto d'intorno tacea, e solo s'udia il flebile grido del vento che sospirava fra i rami dei Pini e dei Larici.

iva ira i rami dei Pini e dei Larici.

Ma tutto ad un tratto ella senti orme leggie-

re sull'arena imprimersi, onde temendo d'esserci scoperta dietro un Cipresso s'ascose.

Due ombre a malgrado del fitto buio ella vide lentamente avanzarsi, e tosto in loro riconobbe

Ruggiero e la bella incognita.

Ne s'ingannava che in effetti Madamigella Barnajon era dessa che inviluppata da un elegante mantello di Cachemire bianco negligentemente appoggiavasi sul braccio del cugino.

photogramas in fraction de l'edino.

Perché si tristo e pensoso; a lui diceva.

Mentre io cantava vidi i vostri occhi colmi di
lagrime, che mai vi affligge? Deh a me vi
confidate, non sono io la vostra sincera amica, la vostra affettuosa sorella ? Oh avessi io
tutte le grazie dello spirito, tutt' i piacevoli
talenti, impiegarli vorrei onde trarvi da tanta
mestizia; ma sventuratamente io non ho che
il mio cuore ed in esso o Ruggiero depor potete ogni vostro arcano che il Cielo, ben lo
sento, non indegno del vostro creollo.

il mio cuore ed in esso o Ruggiero depor potete ogni vostro arcano che il Cielo, ben lo Tacito a tai detti rimase Ruggiero, ed ella. » Vi comprendo soggiunse, l'amore così v'af-» fligge e v'opprime. Ma perche d'una celeste » gioia formarvi un tormento? Perche d'un'ina dicibile felicità farvi una sventura? E che voi » amate e siete riamato, che più chiedete? Non » siete forse signor di voi stesso, e libero di di-» sporre a vostro talento del vostro cuore e del » vostro avvenire? Deciso siete di sposare quella » fanciulla? E chi vel vieta, e chi vi si oppo-» ne ? Il mondo ne riderà, e che ven cale? Ben » folle chi del mondo e schiavo. L'asciate che p ei ne rida, e godete in pace della felicità che » acquistata v'avrete. Forse vi duole di non avere ad una vostra pari rivolto il cuore, che

l'amare chi a sè per nascita è inferiore e la più gran sventura che colpir possa un genn tiluomo. Ma che volete si ama chi si puole, e non chi si vuole, il gran punto è l'amare. Però sinceramente vel dico, leggiadra in vero » è quella giovinetta, e senza lusingarvi, vi ripeto, che amabile e vezzosa mi è dessa sembrata, e che pur possiede una tal quale distinzione che non avrei creduto in lei trovare. » Ella, ho udito dirlo, è buona economa, e a faccendiera, e possiede in supremo grado tutte » le qualità che richieder si possono in un eco cellente madre di famiglia. È vero che aspirar potevate ad illustri nozze ed a brillante » posizione sociale, è vero che compiuto appe-» ua il quinto lustro vedrete chiusa alle vostre » giuste ambizioni ogni carriera per sepellirvi » nella tomba della vita domestica; ma la feli-» cità tien luogo di tutto e l'amore d'uopo non » ha per spandere la sua benefica luce di vasti » orizzonti. Sò anch' io che al dir d'alcuni, uon » v' ha amore che in eterno duri, e che a sè stesso in balia ei ben presto s'illanguidisce e muore. Ma voi proverete esser questa una vile a calunnia. Ed inoltre avrete, onde impiegare il tempo, i pii discorsi del venerando Curato, le » lepidezze del signor Radigois, e la conversa-» zione del signor Noirel, e del figliuolo. Vivete pur certo che solo in campagna incontrar si » possono queste anime semplici e virginee, che-» riportar vi fanno colla mente ai tempi beati dei » Patriarchi. Solo un pensiero mi affligge e mi addolora ed è che per gl'inveterati pregiudizi » della madre mia che ha la debolezza di divider sú ció le opinioni dell'intera società, io dovrò

privarmi del piacere di conoscere la vostra novella sposa, e rinunziare ad una relazione che o col volger del tempo ognor più cara saria divenuta. Ma ingrato, voi agevolmente a tal sacrifizio vi rasseguerete, ed io, io sola ne ri-

» sentirò la dolorosa privazione. »

Qui Ruggiero a lei rispose, ma già essendosi entrambi alquanto allontanati da Catterina, la voce del giovane nel silenzio notturno svant, ne i suoi accenti poterono giungere fino a lei.

Colmo il cuor di vergogna e di disperato dolore, le baleno per mente il penstero d'infranger quivi il debil filo che alla vita teneala attaccata. Ma l'amore dello zio, e la tenna del giudizio divino, la distorno da tal orribile proposto. Ver la porta adunque barcollando drizzo i suoi passi, ma quivi giunta trovolla chiusa a chiave, e con indicibili sforzi ad uscire pervenne afferrandosi alle spinose siepi che d'ogni intoro chiudevano il parco, lacerandosi le delicate mani ed il volto.

Sciogliendo Annetta dall'albero a cui legata l'avea, ella monto in sella, e invece di prender difilato la via che menava a S. Silvano, lascio l'animale dirigersi ove più gli piacesse, neppur ponendo mente alle mortali augosce con cui alla Pieve attender la doveano.

Difatti il Cuculo che col suo canto marcava le ore, avea già segnata la mezzanotte e Catterina uon ancora riedeva. Marta si desolava, il pio Curato ergeva fervidi preci al Cielo, e Claudio prevedendo ciò che si passava, senza esitare a rintracciarla ne andava, quale il fido cane l'amato signore cercando, ad ogni passo chiamandola a nome, ma solo la flebil eco alla sua voce rispondeva.

Ma un debol raggio di pallida Luna fra le nubi splendendo, mostrogli fra quel buiore un'ompra assisa sull'orlo di un fosso, e poco lungi un animale che mordeva l'erbe. Appressatosi ci ravvisò Catterina bianca più che la Luna che di sua luce l'irradiava, e da febbril tremore cost'agitata, che i denti le battevano, smarrito e stupido lo sguardo volgendo. Claudio fra le sue braccia la prese coi più teneri nomi chiamandola senza che ella proferir potessè un sol detto.

s Catterina, sorella mia, ei gridava. Di che s t'avvenne, che mai ti opprime? Oh mia diletta-deh mi rispondi, è Claudio è l'amico s della tua infanzia che si ti parla, è il pove-

ro Claudio che per te sol vive.

Catterina stupida miravalo senza profferir parola, fredda ed immobile più che gelido marmo. Poiche le ebbe asciugate le belle chiome dalla rugiada bagnate, poiche ebbe col suo alito riscaldate le fredde sue mani, Claudio la pose in sella e prendendo Annetta per la briglia la

ricondusse a S. Silvano.

Ognun di leggieri immaginerà come costernati ed afflitti furono e Francesco Paty e Marta veggendo la lor diletta fanciulla in tal guisa tor-

nare.

Marta ben s'avvide non esser semplice e leggiera cagione che affliggere così dovesse la sua figliuola, ed il buon Curato chiaramente comprese che mortalmente colpita era quell' anima, onde l'intera notte passo in preghiere, chiedendo con fervore a Dio d'illuminarlo, d'ispirarlo, e di guidare la mano, ehe per sanarle, toccar dovea le ferite di quel giovine cuore. Catterina da pesante sonno gravata svegliossi atterita da fantasmi orreudi, ma non interagmente spossata dalle sofferte commozioni. D'anima troppo nobile era ella dotata per rinunziate agevolmente alla sperata felicità, e troppo puro ed onesto era il suo enore per accettar più a lungo l'umiliante posizione in cui Ruggiero venia di piazzarla. È nel seno comprimendo ogni seatimento di verginal pudore e di timidità, con incerta mano più avvezza a trattar l'ago che a tener la penura verge la sequenti linea.

tener la penna vergo le seguenti linee. » Voi non vedete quanto io soffro? Nulla duna que vi dice ch'io muoio di dolore e di disperazione? Ben parmi che se voi foste infelice ancorchè da me lungi le mille miglia pur lo presentirei, e se pur e Valli, e Monti fossero ra noi frapposti, io cader sentirei sul mio o cuore ogni lagrima che dai vostri occhi sgora gasse; ma oh me sventurata, agitata, sofferente o io sono, Dío ha ritirata da questa casa la sua destra protrettrice. L'angiol alla mia custodia eletto m' ha abbandonato. Più non oso » alcuna prece proferire, nulla più mi alletta e o conforta, tutto mi e grave. Che avvenne mai? lo nol sò. Di voi non temo che sincero vi credo ed in voi fido come in me stessa. Ma pure inp quieta e tormentata da orribili presentimenti » io sono come se minacciata fossi da irreparabile sciagura. Talora parmi in sentire le anp gosce del cuor mio, veder vacillare la vostra o costanza. Ma io m'inganno non è egli vero Ruggiero ? Voi m'amate, si m'amate ancora, e sempre m'amerete. Fin dal giorno fatale che vi vidi in Chiesa con quelle due Dame , o cominciai a soffrire cotanto, si da quel giorno parmi racchiudere in seno un'aspide velenosa che con acuto morso mi rode e martona. Uopo è dunque ch'anco una volta vi rivegga, uopo è ch'io vi parli, uopo è che v'ascolit. Ben veggo che il passo a cui m'accingo è sconvenevole ad onesta fanciulla, ma tutto tentare io voglio onde trarmi dall'orribile stato di pene e d'angosce in cui glaccio oppressa, e che lentamente mi consuma. Or dunque ascoltate. Nella via di S. Silvano a

l'Ilachere s'erge altissima quercia, che bene
 avrete dovuto rimarcare, che fra i suoi rami
 sostiene il simulacro della Beata Vergine col

 Bambin Gesù in braccio. Quivi domani al primo tocco dell' Angelus io sarò, Venite piena

» di speme vi attendo. »

Vergalo con vacillante mano tal foglio e con attenta cura piegatolo, affidollo a Margherita in cui per caso s' invenne, e questa leggiere orme stampando ver Bigny sen corse altera più che giovane alunno di Diplomazia incaricato di misstone segreta per le corti di Vienna o di Berlino.

La fanciulla aggirossi tutto il giorno e fino la sera intorno al parco sperando bene d'incontrar Ruggiero, ma questi non comparve oude alla fine stanca di attendere più oltre, affidò il viglietto di Catterina al suo amico Cadet, che fedele esecutore dell'istruzioni ricevute affrettossi portario al signor Robinean che alla sua volta premuroso recollo al Conte de Songeres.

Sorto il nuovo Sole Catterina certa tenendosi che Ruggiero avesse il suo scritto riceruto, usci di soppiatto dalla Pieve, ed onde ogni sospetto disperdere e non allarmare di più il buon Curato e la vecchia Marta, della cui perplessità ed angustia s' era avveduta, non più sulla fedele Annetta, ma sola ed a picdi parti togliendo il pretesto d'andare a diporto in quei equtorni.

Umida e fredda era quella giornata, densa e spessa nebbia stendevasi sovra i campi, ed interamente avvolgeva le verdi colline. Le sue sparse filacce pendenti cadeano dal resinoso fianco degli alberi che nelle Valli e nei Boschi altissimi si ergevano. Il Reattino e il Pettirosso volavano smarriti di fronda in frouda. L'intera natura colta sembrava dal primo brivido d'inverno. Lunghe torme di Grue fendevano quell'aere grigio e tetro. I giunchi dorati cominciavano a splendere disseminati fra le lande su cui l'industre Ragno tesa avea la sua tela qual trasparente tenda da Silfi e da Folletti notturni al primo raggio mattutino abbandonata. Un solco di candido vapore tracciavano nel fondo dello scuro orizzonte le onde velate della Creuse, che giacoano a piè della Collina, e lontan lontano sentivansi infrangere contro i loro argini.

Trista e commossa Catterina in silenzio contemplava quel tetro e annebhiato paesaggio quasi con sentimento di riconoscenza mirando quelle scure tinte che si bene armonizzavano collo stato dell' anima sua, e parcale essersi la natura di negre spoglio coperta per dolersi seco lei della felicità nell'aprile della sua vita perduta. Bassa la fronte e a lenti passi ella procedeva, e chi veduta allora l'avria certo più non avrebbe riconosciuta in lei la verginella allegra ed ingenua che pochi mesi pria sola lictamente sen giva lungo le siepi fresca e ridente più che Primavera, ilare e vivace più che la Rondine del prato.

Ma in questo mezzo il Sole squarciando la fitta nebbia che come mortuario lenzuolo l'avvolgea, brillò del soave splendore che spander suole negli ultimi giorni Autunnali, e Catterina senti penetrare nel suo cuore un raggio di speme e di vita. Come l'augelletto che ai primi albori scuote per gioia le sue ali, cost ella trasali, ed in veggendo a quel dolce chiarore rinverdirsi e rallegrarsi la natura, impossibil credette alcuna sventura colpir la potesso sotto Ciel si sereno da si splendido Sole irradiato. Quel medesmo giorno, in quell'ora istessa il Conte de Songeres e la sorella n'andavano a diporto per la Campagna. Non che a Madama Barnajon piacessero molto queste mattutine escursioni; ma il fratello aveala suo malgrado seco lui trascinata, ed ella avea dovuto a forza laseiarsi condurre.

Dopo l'ultima conferenza tenuta col Conte, Madama Barnajon avea attentamente riflettuto e profondamente meditato, e l'egoismo e la riflessione per insensibil pendio menata aveanla a guardare sotto un novello aspetto la quistione che si l'interessava. Dopo aver passate lunghe ore in rileggere i pareri che il Conte avea al sno giudizio sottomessi, era stata costretta a convenire seco stessa che ugualmente incerta per entrambi pendea la vittoria; e che solo la sorte avrebbe deciso. Di più da che avea saputo rendere Bigny ventimila lire belle e sonanti, divenuta era più cauta nell'agire, e men disposta ad avventurarsi agli azzardi di una lite o all'incerto esito di una sentenza. D'altronde quel podere rispondea a Ruggiero della dote della madre sua; ed in fine cio che rimarcato avea e del carattere e delle qualità di quel giovine

ben arrideva e secondava le sue idee e le sue abitudini di superiorità e d'impero.

e Ebbene fratello mio, tutto ad un tratto bruo scamente esclamo interrompendo un frivolo n discorso che a nulla menava. Avendo tutto n bene visto, esaminato, e calcolato, credo aver » voi con piena ragione favellato l'altra sera. Non n che io abbia perduta ogni speme di uscir vit-» toriosa dall'intrapresa lite, ma gettato ho uno » sguardo su i pareri da voi rimessemi, e per-» mettete che vel dica, inetti invero mi son o dessi sembrati. In quanto ai dritti del ligliuol vostro io ho per me la priorità; ma però dop loroso e per nulla morale sarebbe il dare al » mondo lo spettacolo de'nostri dissentimenti. E » però se ancor persistete nell'idea che un ma-» trimonio fra i nostri figli . . .

il Conte. Ma quel disgraziato Ruggiero ama » perdutamente, e voi al pari di me sapete che » l'oggetto del suo amore non è vostra figlia. r Eh via tacete una volta, rispose Madama » Barnajon stringendo le spalle. Voi vorreste » farmi credere che il figlio di un Conte de Son-

Sì certo in tale idea ancora persisto, sclamò

p geres ami di vero amore una vil mendicante? Di vero e perfetto amore sorella mia vel » ripeto, ed a tal punto che menare ei la vuole

» in consorte. E volete una pruova che da senno » io vi parlo, leggete questo foglio vergato dalla n fanciulla. D'uopo non è dirvi esser desso per » mero caso nelle mie mani pervenuto.

Un convegno, sclamò Madama Barnajon do-» po aver letto le poche righe scritte da Catteprina.

Si sorella mia un conveguo. Che mi si ven-

a ghino adesso a tessere le laudi dell'innocenza che nei villaggi ha sede, del pudore che le

» città abbandonando si è rifuggito al margine dei ruscelletti, al rezzo dei boschi, e nel con-

cavo delle Valli.

Dun convegno, ripeteva Madama Barnajon, un convegno a piè dell' immagine della Beata

Vergine e del Bambin Gesù.

Eccellente ritrovato, soggiunse il Conte per o conciliare gli umani riguardi con quelli al · Cielo dovuti.

Ma fratello mio ciò è orribile ed è nostro a dovere impedire che si grave scandalo succea da nel podere dei nostri padri, nelle terre

dei nostri illustri antenati.

E che volete ch' io vi faccia? replicò il sip gnor de Songeres. Potreste di grazia insegnarmi il segreto d'impedire che le nubi vadano o dove il vento le spinge, e gli amanti dove amor li mena?

» Ma pensate un pò fratello mio che questa disgraziata fanciulla và a perdersi per sempre. La nipote di un Curato quale orrore! Bisogna accorrere a lei e mostrarle l'abisso

o che sotto ai piedi le si schiude, Bisogua ad ogni costo salvarla. sorella mia tai sentimenti invero vi onorano. Ma che veggio, soggiunse arrestandosi nel » volger di un sentiero. Ecco qui precisamente » la Quercia che sostiene l'immagine della Sana ta Vergine e del Bambino, e se gli occhi non » m'inganuano certo dev'essere la bella sventurata che sen stà assisa a piè di quell'arbore, s Sorella mia Dio ne ha qui condotti, andate,

andate dalla fanciulla, tenetele il linguaggio

della saggezza e della ragione, ed ella crede-

ra parlarle in voi un celeste spirto.

Andiamo fratello mio andiamo, sclamò Ma-

dama Barnajon si tratta di salvare un'anima.

## CAPITOLO SESTO

## UNA SVENTURA NON VIENE MAI SOLA,

Assisa a pié dell'antica Queroia da immemorabile epoca posta sotto la protezione della Beata Vergine, che dall'alta sua nicchia di verdi rami e di fronde formata, sombrava sù di essa chinare uno sguardo pietoso e benigno, Catterina distrattamente cogli occhi seguia le foglie dal vento volte ed abattute veraci immagini delle sue piacevoli illusioni preste a svanire al primo gelido sofito della realià, quando tutto ad ua tratto udi un vicino calpestio, e levatasi premurosa credendo ben fosse per giungere Ruggiero, trovossi faccia a faccia cou Madama Barnajon, che tosto riconobbe, sebbeue una sol volta l'avesse veduta.

Si pallida e tremante a tal inopinata apparizione la Catterina divenne, che Madama Baruajon lu costretta a sorreggorla e a farla assidere presso lei.

Rimettetevi mia cara fanciulla, poscia le
 disse con tuono d'amabile familiarità affettuo-

samente fra le sue stringendo le di lei mani.
Rimettetevi non è un giudice severo che il Cie-

lo vi invia, ma hensi un'amorevole amica. Se

p il caso a parte mi ha messa dei segreti del p vostro giovine cuore non ne arrossite, ne di

Describe Day

» me temete che viver potete secura della mia

discrezione e della mia indulgenza,

Signora, a lei Catterina che a tai detti avea » rialzata la mesta fronte, lo non provo nè timore ne vergogna. Però non respingo la grazia della vostra indulgenza, sebbene ignori a qual titolo mi viene offerta; ma d'uopo non

» ho della vostra discrezione che Dio legge nei o cuori dei nobili come in quei dei plebei, e se

p colpevol fossi ei gia lo saprebbe.

Colpevole voi non lo siete ragazza mia, ma » ben potreste divenirla se non vi si mostrasse: p ro i pericoli a cui v'espongono e la vostra

p giovinezza e la vostra inesperienza.

E di quai pericoli intendete narlare o Signora? Attonita chiese Catterina. Io non bo mai fatto male ad alcuno ed in grazia della riverenza che a mio zio ognun porta, tutti nel paese mi conoscono e mi rispettono, e fino i cani dei pastori vengono a lambirmi affettuo-» samente le mani.

Lo sò mia cara lo sò, rispose sorridendo Madama Barnajon. Ma però i più gravi peri-» gli son sempre quelli che non s'immaginano,

Permettete mia buona fanciulla ch'io vi parli o come se fossi la madre vostra. Non era me

» certamente che attendevate a quest'ora ed in questo luogo?

No signora ed ecco perchè fui cotanto tur-

» bata nel vedervi.

Voi attendevate il figlio del Conte de Soup geres ?

Si signora io l'attendeva, rispose senza puno to esitare la Catterina.

» Ma voi l'amate e riamata ne siete?

si signora noi ci amiamo.

E non temete di trovarvi sola in mezzo ai ampi con quel giovane?

E che temer poss' io poiche egli mi ama?

on perfetta tranquillità rispose la fanciulla. E dopo brevi istanti di tacita riflessione Madama Barnajon riprese. » Ebbene chiaramente

discutiamo tale affare. Voi amate Ruggiero.

ei pur vi ama ed ha promesso sposarvi, s Signora . . . No non temete ch'essendo io la suora del padre di Ruggiero ben ho il dritto di prender parte in tal grave affare. Leggiadra in vero voi siete, o mia cara ragazza, ne credere io poteva che nel volger di trent'anni, che da tal epoca lasciato ho questo paese, fosservi schiusi siori così freschi e graziosi. La prima volta che vi vidi fu nella Chiesa, voi questuavate per i poveri e rimasi colpita dalla vostra avvenenza. Ma ciò non è tutto, da ognuno vantar udi le vostre virtà, la vostra pietà, e l'arte ed il gusto con cui parate la Chiesa » nelle Domeniche e nei di festivi ; ed infine è pubblica voce esser voi perfetta nei lavori di ago e nel ricamo in ispecie. Bisognerebbe dunque che molto difficile io fossi per non repuarmi felice di potervi chiamare mia nipote; ma disgraziatamente nella nostra famiglia, e nel mondo regnano delle idee così false che ve n'escludono rigorosamente e per sempre. · Credete o Signora, rispose con dignità la Cat-

p terina, che ben grave mi saria l'essere qua-

le straniera nella famiglia del mio consorte. Ma nulla però curerei il sapere se sotto il

Cielo esistesse un altro mondo oltre il beato

angolo della terra ove mi vedrei di sincero amore ricambiata.

Ruggiero pero non l'ignorerebbe, e tutto che potrebbe fare saria l'obbliarlo dapprima, ma però verrebbe un giorno in cui necessariamente ei sen sovverrebbe. L'amore ragazzamia può ben occupare l'intera vita di noi donne che nulla di meglio abbiamo per distrarci; ma nell'esistenza di un uomo egli è un breve episodio che riempie appena il frescomattino de' suoi giorni. Voi altro non ambireste che vivere tranquilla in queste campane; ma quando Ruggiero si sarebbe avveduto che voi per sempre separato l'avreste dalla sua famiglia e dal mondo, dite quali dispiaceri e voi e lui non provereste, e come crudeli sariano i vo-

Tutto ciò che or mi dite o signora io già
 l'avea detto a Ruggiero, rispose Catterina chi-

nando umilmente il capo.
 Ve lo credo o mia cara, ve lo credo che

» per l'onore e la delicatezza personificate io » vi tengo. Nè prestar fede pur un istante potei » alle voci che circolano, che voi avete tutto » messo in opera per condurre a tal punto mio », nipote, e che vostro zio si è fatto almeno » colla sua compiacenza, il complice delle vostre

seduzioni.

» stri rimorsi?

Oh signora grido Catterina tutta rossa in volto per indignazione e le mani giungendo in atto di oltraggiata fierezza. Se mai conoscete i disgraziati che tali calunnie hanno sparse, racromandate loro di tacersi, si vivamente lor il raccomandate o signora, che l'odio dell'intero paese s' attirerebbero, e sariano da Claudio necisi.

s Vi ripeto ragazza mta che nulla io di ciò credetti, è ven sia piruova il non aver punto seitato a venirne a voi. Si francamente e lealamente son venuta, per parlare più alla vostra ragione che al vostro cuore, che nelle anime nobili, com'è la vostra, l'amore è generoso, ne ricusa, ove uopo ne fosse, d'immolar se stesso.

s Oh mio Dio, sclamo la verginella a forza s ritenendo le lagrime. Non è più in mio potere il disamarlo, ma se è mestieri ch'io,

tere il disamarlo, ma se è mestieri ch'io, muota, ditemelo presta a tutto io sono.
No carina no, non bisogna morire ma, sol dissimularvelo non debbo, grave ostacolo siete nella vita di mio nipote. Erede del titolo e del dominio dei conti de Songeres, Ruggiero e per nascita, e per fortuna chiamato era

ad alti destini, ora il vostro amore gli vieta pur d'aspirari. Voi infrangete tutte le speranze che riposte arevamo sul biondo suo capo. Voi distruggete tutt'i progetti da noi formati per la sua felicita. Si nulla celar vi vo glio, voi riducete alla disperazione un intera

famiglia mortalmente colpila nell'ultimo rampollo della sua illustre stirpe. Mio fratello minaccia nientemeno che discreditare e maledire il figlio, e chi se non voi fra due cuori strettamente avvinti finora dall'amore ha pur igno-

randolo, e senza alcerto volerlo, accesa la face
 della discordia? Sotto quel tetto dove ginuti
 pieni di letizia eravamo, ora ognor si succe dono scene di violenza e di profonda desola-

zione. Or che farete innanzi colanti disastri?

Dite che pensate fare? Forse consumare la

» sventura della nostra famiglia? Trascinare

» Ruggiero alla totale sua perdita? Deb m'ascolte che non per voi, ma per lui vi prego. Anpiolo di pietà e d'innocenza siate forte contro lui, contro voi stessa. Rendete ai suoi dop veri quell'anima che smarrita ha la dritta via o forzandola a riprendere la fede che a voi impegnata avea in un istante di passione e d'ebbrezza. Deh m'udite è un intera famiglia che o con la mia voce vi parla. È un dolente genis tore che in lagrime stringe le vostre ginocs chia, è un affettuosa madre che dal Cielo vi » scongiura di salvarle il figlio ! »

Madama Barnajon parlo ancor lungo tempo senza essere interrotta a suo talento esagerando tutte le peue e le sventure compagne inseparabili dei matrimoni disuguali, e Catterina colla faccia prona sul suolo dirla lasciava sol con singulti e lagrime rispondendo; ed infine.

Allontanatevi signora, sclamò, lasciatemi di io spiri pel dolore e per la disperazione.

sola se non volcte che innanzi ai vostri sguar-Ma che volete ragazza mia? Tal' è la vita ed avrete bel plangere e lacerarvi il seno che non la cangerete. Ma mia cara siate forte, soge giunse fra le sue braccia stringendola. Dio vi » sosterrà in questa dura pruova, ne anderà guari che il premio otterrete di tanto sacrifizio. » Via carina in voi stessa rientrate, Tergete dai vostri begli occhi le lagrime, nè più vi date in preda alla disperazione che molto sensibile o io sono, e piangero con voi, e la mia salute ne soffrirà. Deh me almeno risparmiate.

Ben so che la perdita di un amante è grave e dolorosa; ma accertar vi posso che col vol-

p ger del tempo si calma e si pone in oblio ogni

o dolore. Voi siete giovane e se la vita non ha che sola una primavera, questa vede nascere e spegnersi più di un amore. Non è necessario il dirvi che mio nipote ignorar deve il passo o che vengo di dare, poiche, altrimenti esao cerbato avremmo e non sanato il piagato suo s cuore. Ma per pietà calmatevi, voi siete leg-» giadra e vezzosa ne l'ingratitudine ne nostri o cuori alberga, fidate sulla nostra riconoscenza. » Nulla trascureremo per dare degno compenso alla vostra abnegazione e alla vostra saggezza. Noi a tutt' uomo c' impiegheremo a o formare la vostra felicità. Povera è la vostra Chiesa? Ebbene noi l'arriccheremo. Carco di anni è il vostro zio? Noi l'eleveremo alla dip gnità di Canonico. Aspira egli alla Parrocchia di Bourganeuf o di Boussac? Noi gliela fa-» rem ottenere. E per voi mia cara ragazza fino chè un vantaggioso matrimonio non vi si presenti, jo vi procurero del lavoro, e formalmente seco voi m'impegno di non portare mai » nè colli , nè pellegrine, nè fazzoletti che non » sieno ricamate dalle vostre graziose manine. Ma per carità calmatevi, le vostre lagrime » m'indeboliscono, i vostri singhiozzi mi ucci-

Ma Catterina tacita ognora in lagrime si scioglieva. Muta pallida in volto, immobile siccome il simulacro del dolore sur un Sepolero elevato. Madama Barnajon fra le sue braccia togliendola la depose sul verde muschio, ed appoggiatela al tronco della quercia, alle sue narici appressò un flaschetto di sale inglese che respirare alcuni istanti le fece, e poi in tutta fretta allontanossi come se dopo aver in quoi

a dono. a

seno immerso in fino all'elsa un pugnale temesse di macchiare nel sangue della sua vittima il lembo della veste.

Un'ora dopo questa scena in cui Madama Barnajon splegato avea tutto l'egoismo e l'astuzia che le anime volgari acquistano nel contatto della vita sociale e nel commercio col mondo, Catterina spossata e annientita a S. Silvano riedevaperduta anco avendo la virtù di ricordarsi ciò che venia d'accadelle.

Ella smarrita in volto n'andava cogliendo i fiori autunnali quà e là disseminati, e macchinalmente sfogliandoli. Chi veduta l'avrebbe incerto il piè movendo, errabondo e dolce lo sguardo le labbra dischiudere ad un sorriso mille volte pia affliggente e terribile de'furiosi trasporti del dolore e della disperazione, avria creduto esser dessa qual' altra Ofelia colpita da poetica follia.

Giunta sur una Collinetta che dominava tutta la Valle dalla Creuse irrigata a traverso il raro fogliame delle Tremole e dei Pioppi, scorse Ruggiero e Malvina a cavallo l'un presso l'altra seguiti a rispettosa distanza da Cadet, i cui stivali coi rivolti gialli, i dorati galloni, e il cinto di cuoio scintillavano agli ultimi raggi del tramontante Sole.

Vestia Malvina un elegante abito da cavalcare di panno bleu che l'avvolgea dal collo fino ai piedi, e delineava i perfetti contorni dell'elegante sua taglia. Copriale il capo un feltro grigio da cui pendeva un velo verde alla brezza notturna lievemente oudeggiante; con grazia e destrezza ella montava un agtle destriero di razza limosina magnificamente bardato, che altero il pusso muoveva quasi superpendo di portare si nobile peso.

A tal vista Catterina ripensò alla sua semplice veste d'indiana, al suo cappellino di paglia, e alla pacifica e modesta sua Annetta, ed un mesto sorriso le labbra silvorolle, e quindi lenamente la via riprese sotto voce e con aria distratta canticchiando sopra un flebile motivo questo ritornello, non sò come pervenuto fin nel fondo di quelle povere montague.

- » Oh come ei gli rassembra.
- Gentile invero egli è.
   Sicchè in lui mi sembra.
- L'amico mio veder.

Giunta pochi passi innanzi s'imbatte in Claudio che solo filosoficamente passeggiava colle mani in tasca ed il uaso all'aria.

In veggendolo la sventurata provo un istantaneo moto di gioia, e starci quasi per dire di felicità, che il dolore l'avea a sua insaputa ravvicinata dal suo vecchio amico. Onde senza proferir parola al suo braccio appoggiossi, e cost entrambi silenziosi procedettero ver S. Silvano.

Ed infatti di che doveano essi parlare? Dallo stesso malore colpiti entrambi soffrivano le istesse pene, e le loro anime si comprendevano e si

compiangevano a vicenda.

Or dopo aver per qualche tempo in tal guisa proceduto, sol di rado scambiando alcun tronco detto, ei scorsero una sanguigna luce inflammare l'orizzonte proprio dal lato ove sedea S. Silvano, e riflettere sù il sottoposto paese delle livide ombre. In pria entrambi credettero essere un effetto del Sol morente ma di breve durata fi il loro inganno, che S. Silvano sito era a levante ed il Sole venia d'inabissarsi all'opposto lato.

Come più e più le ombre notturne sulla terra stendeansi l'infausta luce il Cielo invadeva e più rossa ed ardente divenia. Una scura nube ognor immobile qual muggente vulcano fiamme e scintille gittava.

- A tal visia Claudio e Catterina scambiarono uno sguardo atterrito senza pure osare di comunicarsi i loro sospetti. Ma Claudio onde rassicurare la dolce sua amica. « È un'Aurora Bocola ello disco. Nos preparti che l'appo-
- » reale, alfine disse. Non rammenti che l'anno » scorso ver la fine dell'autuno ammirammo
- un simile spettacolo dal loggiato della Pieve?
   Non vedi quello spesso scintillare? gridò
- Catterina.
   Son le sorgenti stelle.
  - E quel deuso fumo?
    - n È la nebbia notturna.
- Ascolta, ascolta sclamò Catterina forzandolo
   ad arrestarsi.
- » È la campana del gregge che all'ovile ritorna, rispose Claudio.
  - » Ma ascolta ancora, a lui la fanciulla.

E tutti e due orecchio attento prestando, scorsi brevi istanti fra i mille rumori che nella campagna al declinar del giorno si odono, distinsero il lugubre rintocco della campagna a stormo.

Ed in effetti era la campana a stormo che invocava il soccorso degli abitanti delle vicine campagne.

- » Un' incendio un' incendio, grido Claudio.
- » E dove? chiese la Catterina.
- A S. Silvano, quegli rispose. Si riconosco
   il suono della campana del nostro Villaggio?
- E cio detto entrambi il passo affrettarono senza profferir più parola.

Nell'avvicinarsi al Villaggio e disordine e confusione ravvisarono per ogni dove. Gli animali tratti fuori dalle stalle erravano smarriti traendo alte strida. Delle povere masserizie mezzo dal fuoco consunte, degli antichi scrigni di quercia, dei sacchi di grano, dei materassi, delle cortine di Salga verde giaceano disseminate sul suolo ed ingombravano la via.

Qui veduto avresti povere donne trascinar per mano i lor figliuoletti di cenci coperti omai rimasti pur privi di tetto. Là un' intera famiglia spargere lamenti e pianto sulle fumanti ruine del suo povero avere, che già l'incendio qual ldra di ruine e di stragi ingorda distrutte avea due case, al giunger di Claudio e di Catterina, e le sue siamme già la terza invadevano.

Accalcata innanzi la porta da cui, come dal cratere, d'ardente Vulcano usciano vividi e spessi la fiamma ed il fumo, l'oziosa ma non indifferente folla sembrava ansiosa e palpitante attendere la fine del dramma di cui Claudio e Catterina ignoravano il principio.

Tutt' i cuori pareano profondamente commossi, tutte le fronti il pallore copria, in tutt'i volti indicibil terrore leggeasi, e spaventevole silenzio regnava in questo quadro d'orrore e di affanno.

Mio zio ov' è? mio zio ov' è ? gridò Catterina accorrendo e coi sguardi cercando il buon Durato.

E in niun sito scorgendolo, ah ch'egli è » morto tosto soggiunse, mirando in un gruppo

la vecchia Marta che disperata le braccia toro cevasi fortemente rattenuta per impedire che

nell'accesa fornace si gittasse.

Ma ecco ciò ch'era avvenuto.

I padroni della casa che ora bruciava non crano ancora ritornati dal campo ove a lavorare stavano. Come le fiamme crano incominciate ad uscire dal tetto, tutte le masserizie e gl'utonisi della povera famiglia erano stati tratti fuori, e giaceano ammonticchiati sulla piazza della Chiesa ove gli avena deposti. Tutto, o quasi tutto cra stato salvato, solo nel trambusto non si erano avveduti di un bambinello ancora in fasce che in casa avean lasciato attacesto per le strisce del suo gonnellino ad un chiodo piantato a piè di un muro, siccome tuttora è in uso nei nostri Villaggi del Marchois e della Brettagna.

Accorti di tal dimenticanta li fece il distinguero le grida dello sventurato, fanciullo fra lo screpolare delle travi ed il crepitar delle fiamme. Tentossi accorrere a salvarlo, ma non furono pita a tempo, che il fuoco tutto avea invaso, e non uno fra tanti sentissi il coraggio d'affrontare il distruttore clemento. Solo una madre l'avria osato, ma sventuratamente la genitrice del mal arrivato fanciullo era lungi da

quivi, ne udir poteva le sue strida.

Fu allora che ponendo in non cale e la sua ciade e la sua vita, e non ascoltando che la voce della sua immensa carità, il buon Pastore che in tal disastro con instancabile operosità per ogni dove, quasi moltiplicandosi, era ito, questi consolando, quelli dirigendo, e tutte le vittime dell'incendio esortando a soffrire con parienza tanta sventura lor additando la Pieve quale asilo ognora aperto ai poveri ed agli afflitti, fu allora dico che il pio vegliardo fra le fiamme inoltrossi tranquillo e sereno, siccome il divin Gesa quando

le onde del tempestoso mare con pié fermo calco. Indarno tutti ad una voce gridarono che pià innanzi non andasse ch' ei correva in braccio a inevitabil morte, indarno il suo Vicario, il signor Noirel, e la vecebta Marta sforzaronsi di trattenerlo, indarno tentato fu ogni detto, ogni sforzo che bentosto si vido il suo canuto capo immergersi e scomparire fra la voragine di fuoco e ci flamme.

Trascorsi eran già due minuti, che a tutti parvero due secoli, ne ancora ricomparso egli era.

Intanto furiosamente le fiamme irrompevano, la casa crollante piegavasi scrosceudo orribilmente, il tetto ad ogni istante minacciava sfoudarsi. Cessate erano le grida del misero fanciullo, ne più si udia che un sordo muggito simile al fragore delle onde tempestose.

In tale orribile punto giunta ora la Catterina, in un istante tutto ella apprese, ed il suo primo grido ver Dio fu spinto, ed il secondo a invocare il soccorso di Claudio. Ma ne Dio ne Clau-

dio a lei risposero.

Fra la calca erasi il giovine perduto, e niuno sapea dire ove ito fosse.

Umana lingua ridir non puote l'orrenda scena che allor si passo in quel povero Villaggio.

Tremante, smarrita, qual' Antigone insanzi at vegliardi di Tebe, Catterina dall'une all'altro dei Contadini n'andava, a questi supplichevole le ginocchia stringendo, a quello affettuosa prendendo la mano. a Ed oh salvate, salvate » nioz zio, gridava, e come aleun di voi non » ha cuore di salvare il comun padre ? E che mai farete quando per sempre l'avrete per: » duto ? Crudeli, in tal guisa dunque l'amava-

te? E non son io la vostra giovane amica, la vostra verginella, la vostra piccola fata, o dite ingrati havvi un sol fra voi che non abbiamo consolato e soccorso nelle sventure? Voi nascere e crescere ni vedeste. Le vostre figliuole come suore amai, e i vostri figli come fratelli. Ed or spictati lascerete si barbaramente morire mio zio, il vostro amico, il vostro pastore?

Figliuoli miei , miei diletti figliuoli, dicea
alla sua volta il Signor Noirel. Io son povero è vero ma pur prometto dieci buoni scudi
a chi fra voi esporrà pel nostro Curato la vita. Deh pensate che se lo perdiamo mai più

ritrovar potremo uom che lo somigli.

Amici miei, miei cari fratelli un poco di buona voionta, dicea il Vicario seura menar tanto rumore, che ben comprendeva che coll'esempio e non coi detti animarii doveva. Queste fiamme nulla sono in confronto al fuoco

eterno dell'inferno.

E come crudeli vili, assassini, gridava
 Marta coi pugni serrati minacciandoli. E come
 ven state li colle braccia piogate, mentre che
 il vostro Pastore non esitò a gittarsi in quella
 fornace per salvare uno dei vostri figli!

E tutto ciò era detto in tal confusione e disordine di cut è impossibile il formarsi una adeguata idea. Ed intanto l'incendio lanciava fra le tenebre vortici di tiamme e non interrotte scintille. Tutti annioniti in silenzio guardavansi, e Catterina perduta omai ogni speme, e da ognun voggendosi abbandonata, violentemente scioglicudosi da coloro che la circondavano, stanprese le ostilità; ma ogni volta il padre suo aveagli immaneabilmente risposto dicendo. » Voi volete sposare quella fanciulla? Ebbene fatelo » pure io non ve lo impedisco, ma sol pensate

» che nulla voi possedete, e che con mio gran o cordoglio nulla per voi io posso fare, Pensate

» che questo podere è tutto ciò che ho in proprietà e che in men di due mesi la vostra zia

ne sarà la legittima e sola padrona.

Or che opporre a simile argomento? Ruggie-

ro taceva e chinava il capo.

Quantunque nel lusso e nelle grandezze allevato, pure ei non temeva la povertà, ma però che avrebbe offerto a Catterina se non se quel classico tugurio che gli amanti di venti anni credono poter tener luogo di tutto.

Però egli era giovine e lavorare poteva. Lavorare? E come? E a che?

Presto a tentar tutto quando solo consultava il suo coraggio ci scorgevasi inutile ad ogni cosa, quando freddamente esaminava le sue risorse, e le sue facoltà.

Gentile ma buono a nulla simile egli era a candido giglio, e siccome ben avea detto il signor de Songeres niun mestiere, e niun lavoro imprendore avria potuto.

Con invido sguardo ei mirava il povero operaio che per la via incontrava, girne allegro cantando coi suoi utensili in ispalla desiando cangiare con lui il suo nobile stato, che almeno il povero lavoratore possedea una capanna ove ricoverarsi colla moglie e coi figli.

Sebbene ei sapesse potere esercitare contro il padre la facolta di rivendicare i suoi dritti e che alla giustizia rivolgendosi in ben altro modo

pur risentiasi dello stato dell'anima sua. Se ver la Pieve ci muovea, giunto a mezzo del cammino sen tornava più tristo di come era partito, che ben sapea la Cattorina per sua cagione soffrire, e come avrebbe potuto consolaria?

Al punto a cui si cruno spinto le cose, e dopo avore a lei d'innanzi fatto sfoggio del suo amore, della sua fermezza, o della irremovibile sua volontà, come osprebbe dirle che ai primi ostacoli arrestato si era ?

Il migliore e, più semplice mezzo era tutto svelarle, ma il suo orgoglio nol consentiva, ed inoltre ognora ei sperava sur un'inopinata ispirazione e sur un indomani che mai giungovano.

Per colmo di sventura non eran queste le sole lotte che lo sciagurato Ruggiero sostener dovea, che dal giorno in cui il Conte e la suora ver lo stesso scopo rivolti aveano i loro pensieri, non avendo più che una sola ambizione, tutto a Bigny cospirava contro Catterina e contro l'amor suo.

Pur protestando rispettare tal puro affetto già tanto crudelmente oltraggiato, peride alusioni, satirici motteggi gli si scagliavano contro e con tale destrezza e ipocrisia che a Ruggiero era eziundio niegato il debil conforto di dolersene e d'irritarsene apertamente.

Ora il Conte affettava parlare di Catterina con esagerata deferenza, ora Madama Barnajon alla povera fanciulla lanciava uno di quegli alteri e sdegnosi detti che vi uccidono senza pur sembrare colpirvi. Talvolta seco a parte prendendo il nipote, con eloquente e hen diretto discorso cercava destare in lui l'orgoglio innato nella sua famiglia; e il desio degli agi e dei piaceri di cui son larghi e la ricchezza ed il mondo dipia-

gendogli qual delizioso Eden la società Parigina le cui porte ella sola dischiudergli potea.

Dal canto suo Malvina tutto in opra metteva, raddoppiando e grazie, e vezzi, e seduzioni. Per giungere meglio al suo intento ella fatta si era la confidente della passione e delle pene di suo cugino. Entrata una volta nella piazza sotto il pretesto di arrecarle soccorso, ella nulla trascurava per vincerla e smantellarla.

Il Conte e la suora di comune accordo procuravano ognora dare agio ai giovani di vedersi e conversare soli e indisturbati, onde progredir

potesse la loro intimità.

Il mattino Malvina, qual ombra il corpo, seguiva ovunque Ruggiero. La sera ella cantava onde distrario, Studiati avendo e pionamente conosciuti tutt' i suol gusti, ella sceglieva sempre le arie ch' ei predileggeva.

So mai Ruggiero pervenia ad involarsi dal Castello per hervi istanti, ella lo attendeva o assisa al Piano-Forte flebili note mormorando, o sui gradini della scalinata meditabonda e sospirosa in atto, o infine ad un Verone appoggiata avvolta fra le pieghe del suo mantello, con ispirato sguardo, e coi capelli sul hel coilo e sulle spalle ondergianti.

La mattina ei l'incontrava nel Parco, e siccome gli amanti son sempre smaniosi di favellare dei lore tormenti, e che piuttosto che celarla in seno ei conterebbero la lor mesta storia all'uccelletto che leggiero vola alla nube che per l'aere rapi damente passa; così Ruggiero che dapprima con mal garbo sofferto avea le persocuzioni della Cugina, delle quali offeso si sentia, a mano a mano avea finito coll'essere vivamente tocco dell'interesse che per lui prendeva, ed a provare alcun sollievo in isfogar parlando

con lei, il suo dolore.

Malvina degna mostravasi della sua confidenza cura e l'arte, invero meravigliose, con cui pur fingendo lenirle inacerbiva e incrudeliva le sue ferite. In tale strano modo ella esaltava la Catterina che invece d'innalzarla, in più basso grado la collocava; ed in tal guisa ella approvava la condotta di Ruggiero, che questi scoraggiato e confuso ascoltandola divenia. E poi ognor ricoprendosi del manto della pieta, ora ardenti sospiri parea nel seno premesse, ora la mano stringendogli di lagrime i suoi begli occhi inondava, or mesta, or silenziosa, ora amorevole, ora meditabonda, tutte le arti adoprava onde ottenere sù lui piena vittoria.

Vero è, celar nol dobbiamo, che l'amore di Ruggiero qual duro e fermo scoglio a tutti quesit ripetuti assalti resisteva, ma il suo cuore perduto avea la trasparente sua limpidità, e senza avvedersene l'immagine della Verginella non più vi si rilletteva, che come nel fondo di tem-

pestoso Lago dal vento intorbidato.

In tal guisa seguivansi i suoi giorni, quando il Conte riceve la novella dell'orribile sventura che venia d'immergere S. Silvano nella miseria

e nella desolazione.

Lo scaltro veglio che vedea il bene con occhi di Talpa, ed avea pel male l'acuto sguardo dell'Aquila, tosto comprese che grandemente importava per l'esceuzione dei suoi disegni, che il figliuolo ignorasse cio ch'era accaduto nel Villaggio.

Nulla di cio Ruggiero ancor sapea, ma un fo-

glio avrebbo potuto istruirlo di tutto, onde senza por tempo in mezzo il Conte diede al fedele Robineau e istruzioni, e ordini rigorosi onde con maggior attenzione si vegliasse intorno al Castello. Ne aui si restrinsero le vigili sue cure, che ben prevedendo potere il figliuolo quel di o un altro andarne alla Pieve, dopo avere colla suora lungamente conferito, fu deciso che tutti insieme il di seguente partirebbero per qualche vicina escursione. Una volta messi in cammino di giorno in giorno prolungherebbero le loro tappe finche spingerebbonsi più lungi che si potrebbe. Sol rimaneva pel compimento di tal progetto persuadere Ruggiero ad allontanarsi da Bigny per due o tre giorni. A Malvina affidossi tale incarico.

Or dunque la sera mentre che a mensu eran tutti riuniti, il discorso fu volto sulle ruine del Crozant, e Madama Barnajon ch'era fervida ammiratrice delle antichità, ruppresentò senza alcuno sforzo la sua parte: dimostrando l'ardente desio di veder quelle di cui parlavasi e di visitarle.

« Nulla è di ciò più facile, disse il Conte, » sol affrettare il nostro viaggio dovremmo che » nel declinare dell' autunnale stagione or sia-

mo, ed i belli e sereni giorni sono omai per

s finire.

Partiamo domani , disse Malvina.

Come volete, replico il Conte. I piaceri improvvisati sono i soli che allettano. Ammi-

rerete ve lo assicuro uno dei più romantici e pittoreschi siti che specchiansi nelle onde

della Creuse.

St veramente , soggiunse Madama Barnajon.

 Nulla di più incantevole in tal genere veder si puote. Nipote mio gran torto avreste di lasciare queste puese sonza visitare le ruine del Coorne service de storce del pudere a Borne

Crozant, saria lo stesso che andare a Roma

senza vedere il Papa.

, Le ruine, enfaticamente esclamo Malvina, le ruine sono la mia passione, come son belle quelle che si veggono nel terzo atto di Roberto il Diavolo, e come di vero cuore approvo la poetica idea della Viscontessa di Blamont che ne ha fatto fabbricare nel suo Parco. Nulla parmi tanto piacevole e grazioso, quanto il meditare sola ed assisa sul verde muschio a piè di un vecchio muro di fenditure coperto fra cui l'Edera cresce avviticchiata. Verrete con uoi Cugino mio? E se splenderà la Luna la festa sarà completa che le ruine senza essere dall'argenteo Astro illuminate sono come un giardino senza Sole.

 Domani sarà plenilunio, disse il Conte, che fra i sfrondati Pioppi del Cortile, io scorgo la malinconica Luna. Si ben dice Malvina. La pallida luce del notturno Astro maggior incanto aggiunge alle ruine, come i vividi raggi dell'Astro maggiore del Firmamento e bellezza e

splendore accrescono a florito giardino.

Zio mio bisognerebbe udirvi il suono di un Corno.

Facil mi sarà il contentarvi, rispose il Con te. Dirò a Cadet di portar seco il suo Corno
 da caccia

a da caccia.

Bisognerebbe

Bisognerebbe infine, ripigliò Malvina, esser
 sorpresi da un Oragano e ricevere l'ospitalità da
 un vecchio Eremita col capo coperto da un Cap-

puccio, e con canuta barba dal mento pendente.

Vedro se mi sarà possibile di soddisfare il
 vostro desio amabile Nipote, sebbene è omai

troppo tardi per apprestar to ciò, rispose

ridendo il Conte.

A domani dunque, sclamò la giovinetta battendo palma a palma, a domani. Se non vi spiace o Ruggiero noi potremo lasciare i nostri genitori soli nel cocchio e scortarli da presso a cavallo, voi sul vostro destriero ed io sul mio palafreno. Bell' effetto faremo in vero a pie delle antiche Torri, e ben sembreremo

ritrarre un' incisione di un romanzo.

 Si incantevol quadro sara, soggiunse gravemente il Conte. Non pensate lo stesso Sorella mia?

» Si noi potremo crederci al Medio Evo, re-

plicò Madama Barnajon.

A tai detti Ruggiero sebbene non sospettasse l'inganno che tendergli si voleva, e benchè neppure immaginasse che il lutto e il dolore a S. Silvano regnassero, e la disperazione, e la sventura nella Pieve, pure con una sola parola distrusse i loro progetti. Che sebbene ei non fosse disposto ad intraprendere poetiche escursioni, pure ciò che più a tal viaggio il rendea restio, era il sentirsi punto il cuore da crudele rimorso in pensando che mentre ei colla cugina a divertirsi lietamente andava, la Catterina ognor sofferente ed in pianto spendea i giorni attendendolo. Non più tranquilla era la sua coscienza, nè aggiunger volca un nuovo peso a quello che già sì crudelmente l'opprimeva. Inoltre egli avea deciso passare il di seguente alla Pieve onde risolutamente, ma con civiltà, dichiarò che non andrebbe a Crozant ne in cocchio, ne a cavallo, ma che resterebbe a Bigny.

Allora sconcertato è il nostro progetto e neppur noi andremo, disse Malvina, punto

· celando i dispetto che ver lui sentiva.

Men durle davvero, soggiunse indifferentemente il Conte che al dir di tutti gli artisti
e poeti che le han visitate queste ruine son

degne d'essere ammirate, e chi le vide una

volta obbliarle giammai non puote.

s Si è tutto ciò che di più bello intal genere veder si possa, replico Madama Barnajon. E

ben volentieri le avrei rivedute.

 Ma che volete farvi? disse Malvina cogli
 occhi rossi di pianto. Mio cugino nega accompagnarci, bisogna deporne il pensiero.

E perche cugina mia? chiese il giovane.

Siate pur certa che la mia presenza non accrescerebbe bellezza al cammino, ne incanto al

paesaggio.

Tacete crudele tacete, a lui Malvina levanosi dalla Mensa. Voi non siete che un ingrato. E ciò detto dalla sala da pranzo rapidamente involossi e piangendo e desolata ricovrossi nel Salone, ove la Madre, il Conte, e Ruggiero la seguirono.

a Figliuol mio, disse il Conte con tuono affettuoso e sdegnato insieme. Perche affliggere in tal guisa vostra cugina? Parmi abbiate smarrito il senso comune, pensate che non si

tratta di un assenza che di soli tre giorni.
 Poco gentile invero voi siete nipote mio,
 soggiunse con alterigia Madama Barnajon. Noi

in Francia in ben diverso modo pratichiamo
 le leggi della cortesia, e i doveri dell'ospitalità.
 Chiaramente si vede che in Germania siete

stato educato.

Ruggiero preso, per così dire, fra due fuo-'chi s' era appressato alla cugina onde cercare di calmarla svelandole la cagione el suo rifitto ma ella respingendolo, a Lasciatemi lasciatemi gli disse, si vel ripeto voi non siete che un ingrato. E che altro io feci da che qui giunsi » se non compiacente prestarmi a tutte le vostre » esigenze e compiere tutt'i vostri desii? Dite non avete in me ognora trovato una suora af-› fettuosa , una tenera amica ? Crudele il par-» lare delle vostre pene, il lenire i vostri dolori furono finora le mie sole distrazioni . ed ora in premio di tanto affetto, di tanta abnep gazione, voi riflutate appagare l'unico desto » che esprimere osai, per compensarmi delle te-» nere cure al vostro cuore prestate, voi il mio » di mortal colpo trafiggete. Oh Ruggiero se per voi dolce è il vedermi soffrire bentosto lieto sarete che grave male mi arrecaste, e sì forte colpo mi vibraste nel seno che risanarne mai più potronne.

Consolăti angiolo mio, si ne risanerai, disse
 Madama Barnajon che veggendo piangere la
 figliuola venia di prendere la cosa in sul se rio. Ma fratello mio vostro figlio è un mostro,
 e succhiato nella culla egli avrà il·latte di fe roce Lupa, e nudrito l'avranno delle midolla

proce Lupa, e nudrito l'avranno delle midolla degli Orsi e dei Leoni.

Ma Ruggiero; grido il Conte che sembrava come dir si suole non sapere dove dar di 
vapor. Ruggiero i non comprendo perche menar tanto strepito per si lieve motivo. Di nuovo vel ripoto non si tratta che di una breve 
escursione in questi dintorni. Meno resistenza
popporreste se vi si minacciasse condurvi al-

l'estremo supplizio. Credete esser forte e non siete che ridicolo.

Circuito vessato, oppresso dal padre, edalla zia, vinto dalle lagrimo della cugina, resa più bella dal suo dolore, forse anco segretamente commosso, Ruggiero dové finire per cedere non solo, ma eziandio per accusarsi ed in iseuse profondersi. Commovente fu la riconciliazione che bentosto segui.

Dopo che Madama Barnajon ebbe concesso il suo perdono, quale altera regina, fino a cui niuna offesa giunger potrebbe, i due giovani furono spinti l'uno ver l'altra, e Malvina lascio cadersi-fra le braccia di Ruggiero che vivamente

commossa sulla fronte baciolla.

Poscia siccome in simili occorrenze aecader sempre suole, ella protesto che rinunziato avrebbe di tutto cuore al progettato viaggio che hiun impeguo avea d'intraprenderle; ma che sola cagione del suo dolore cra stato l'avere il cugino riflutato d'accompagnarla, e si bene e con tal arte parlò che Buggiero fu costretto a pregarla ginocchioni di effettuire la giat alle ruine e di volere che seco loro egli andasse, ed alfine ella parve cedere ed acconsentire solo per compiacerlo.

La dimane Ruggiero levossi da letto stizzito, agitato, corrucciato più con se stesso che con la cugina che ben ei sentiva d'apprestarsi a commettere una vile azione. Ma come più retro-cedere? Non n'era più il tempo. Per calmare il tumulto della sua coscienza fra se e se ei diceva. « Alla fin fine non e che una breve » assenza di soli tre giorni, appena ritornato » andro a «S. Silvano. » E pur vagheggian-

do la speme di potere in tal intervallo indurre il padre ad assicurargli una libera, se non splendida e ricca posizione, delibera onde alleviare il peso che gli opprimeva il cuore di scrivere a Catterina, lidando poter consegnare quel foglio o a Margherita, se la vedrebbe, o al primo Contadino che per la via incontrerebbe Già il Sole le dieci ore seoccando avea dissi-

Già il Sole le dieci ore seoccaudo avea dissipato la nebbia del mattino, e l'elegante Cocchio all'ultimo tocco dell'Oriuolo, che le ore marcava, arrestossi a piè della scala, e Cadet tosto seguillo portando per la briglià i due cavalli

da sella.

Il Conte, la sorella, e la nipote eran già riuniti nel Salone, solo Ruggiero attendevasi.

Madama Barnajou era în costume da viaggio. Vestita di un abito da cavalcare, che ben marcava i contorni della flessibile ed elegante sua taglia, e che in mille pieghe le cadea dai fiauchi fin sul tappeto, vermiglia ed animata in volto, con sguardo ardito, colla bocca a fiero sorriso alteggiata, Malvina sembrava qual giovane guerriera presta a slanciarsi nel giorno di una battaglia sulle rive di un novello Termodonte.

Ma però Ruggiero non ancor compariva. Impaziente di condurre il figlio lungi da S. Silvano, il Conte mandò a premurarlo. E difatti trascorsi pochi minuti egli entrò indossando un abito da caccia col frustino in mano, coi stivali armati di speroni, pronto infine a partire; ma così pallido ed abbattuto in volto, che sol veggendolo tutti e tre credettero ei fosse dell'accaduto istruito.

Nulla però sapea Ruggiero, ma da qualche ora sentiasi colpito da sinistri presentimenti. Pareagli udire interna voce, che di allontanarsi da lt gl'ingiungesse, e talora sembravagli esser quella la vere di Catterina che l'invocava chiedendo il suo soccorso.

Dopo essersi freddamente a loro inchinato senza profferir parola appressossi ad un picciol tondo, e preso un biscotto lentamente lo immerse in un bicchiere di vin di Spagna. Il padre, la zia, e la cugina osservavanlo taciti e costernati. Lebbene cugino si parte? disse alfine Malvina posandogli leggermente la mano sulla spalla.

Come nomo da profondo sonno all'improvviso destato, cost Ruggiero trasalt, e volgendo ver la cugina lo sguardo, macchinalmente il braccio le prese, ed ella raggiante di gioia afferrollo

credendosi certa del suo trionfo.

Pienamente rassicurato, ma ognor premuroso di compir l'opra sua, il Conte offri la mano alla sorella, e tutti e quattro per uscir si mossero. Ancora pochi istanti ed il frutto coglievano delle durate fatiche, e Ruggiero, senza pure immaginarselo saria stato qual donzelletta rapito. Ma tutto ad un tratto orribil tumulto si ndi provenire dall'esterno del Castello, grida furiose, latrar di cani, rumore di mobili rovesciati, e più e più quello strepito appressandosi violentemente spalancossi la porta, e furioso qual bomba svincolandosi dalle braccia dei domestici che sforzavansi trattenerlo, entrar si vide un personaggio che alcerto atteso non era.

Col capo nudo, da lacera veste coperto, coi capelli arroventiti, col volto e le mani di scottature e di profonde cicatrici solcate, esalando un'acuto puzzo di fumo, tranquillo e freddo i n volto, ma però terribile, era questi che si inaspettato giungea, l'onesto, il generoso Claudio.

 Chi è costui che st audace osa qui penetrare ? grido pallido e fremente il Conte. Che si e cacci fuori del castello questo yil bifolco, quindi soggiunse, ben comprendendo dovere quella strana apparizione disperdere tutte le sue spe-

ranze.

Vili, codardi, poltroni, afferratelo, impadronitevi di lui, piombategli addosso, gridava
 Robineau dibattendosi qual demone furioso fra
 i familiari accalcati nell'anticamera, e che

» spingevansi ver la soglia del Salone.

s Colui che primo ardirà muovere il passo,...

disse Claudio a lor volgendosi qual cinghia
le contro una muta di cani, ed un suo ge
sto termino l'incominciata frase meglio di

che esperto oratore avria potuto fare colle pa
role. s

Niun si mosse, solo Cadet che ambiva fra gli altri distinguersi su Jui gittossi qual cagnolino su mastino furente; ma Claudio sol con due dita respingendolo, cader lo fece venti passi lontano, ed in tal guisa di tutti disbrigalosi senza far le viste di accorgorsi della presenza delle due dame, mute ed immobili per lo stupore, allontanando il signor de Songeres freddamente avanzossi verso Ruggiers e « che volete da me? » Che mai dir mi docete ? con voce tremante a

lui questi chiese. Dite qual mai sventura av-

p Qual mai sventura avvenne a S. Silvano? rip spose Claudio, e voi mel chiedete? Ben crep deva nol doveste ignorare.

Che avveine mai? ansante disse Ruggiero?

• Il buon Curato è presso a morte.

Ebbene che muoia, esclamò il Conte, n'e
 bene il tempo, e noi impedirlo non possiamo.

Tutti gli uomini deggiono morire, soggiunose Madama Barnajon, ed i Curati sono iu ciò
 uguali ai Chierici ed ai Sagrestani.

Credo ben ch'egli abbia cento anni quel vec-

» chio patriarca, disse Malvina.

Tacete, grido Ruggiero, tacete rispettate
 almeno l'uomo che consolo negli ultimi suoi
 istanti la madre mia, e che benigno e in vita
 ed in morte niutolla e soccorse.

1 Il Curato di S. Silvano è presso a morte, 1 ripetè Claudio, e domani forse oggi stesso la 2 sua nipote sola e abbandonata rimarrà in que-

sto mondo.

Ma per dinci grido il Conte non più sapendosi contenere, è lasciando chiaramente apparire i crudeli suoi istinti. Che mai far vi
possiamo? Credete voi forse esser questo castello una casa d'asilo aperta a tutte le nipoti dei Curati di campagna? Andate al diavolo e voi e tutt'i vostri. E noi Ruggiero partiamo che troppo ci siamo trattenuti a perdere il tempo in si inutili e sciocchi discorsi.

Sola nel mondo, riprese Claudio commosso
 ma dignitoso, Sola, senza tetto, senza asilo,
 abbandonata, più che Margherita, povera più
 d'ogni altra fanciulla del Villaggio.

od ogni altra fanciulla del Villaggio.

Essa ricamerà , disse il Conte.

Povera creatura, soggiunse Madama Barnajon agli occhi appressando il suo fazzoletto.

Buon uomo ditele che non si dia in preda
alla disperazione che noi faremo qual cosa per
lei. Io scriverò alle religiose del Sacro Cuore,
c es e ve n'è duopo le pagherò la dote. Povera

n fanciulla. Ahimė son tutta commossa, fratello » mio, siatele pietoso veramente ella è infelice

p ed interessante.

» Eh via sorella mia, risposele il Conte reso » ardito dal silenzio del figlio. Ella è una vile » intrigante che insegnar potria le più abili e » le più astute. Appieno conosco le sue mano-» vre. E poi non sonvi fondi dal Comune asse-» gnati per le orfanelle e per gl'indigenti?

Tacete e pensate piuttosto a raccomandare a Dio l'anima vostra da lante colpe gravata

» dissegli Claudio volgendogli uno sguardo che » non promettea nulla di buono. » A tai detti Ruggiero ver lui lentamente avanzossi, e con fermo sguardo e dignitoso contegno imperiosamente fe cenno di voler parlare. Si bello, si nobile, si grande in quel punto ei sembrava, colla fronte ed il volto raggiante per la gioia d'avere alfine di sè stesso trionfato, che il padre medesimo in mirarlo rimase colpito di stupore e quasi di rispetto, « Signore, ei disse » volgendosi verso il Conte che suo malgrado » gli occhi abbasso. Poiche avete dissipata la » dote di mia madre, poiche difficile vi sarà il » rendermi conto della sua ricchezza come della » sua felicità, questo Castello, poiche all'età » maggiore io giunsi ha cessato d'appartenervi. » Se vostra sorella crede vautare dei dritti più » sacri di quei d'un figliuolo indegnamente dal padre d'ogni suo bene spogliato, la giustizia n fra noi deciderà. Finche ciò non avvenga io » sono qui il signore, e chiamo il Cielo in te-» stimonio che Catterina non uscirà dalla Pie-» ve , che per entrare sotto questo tetto sul mio braccio appoggiata divenuta mia sposa innanti

» a Dio cd agli uomini. Se grave ad alcun di

voi sembrera il tributarle, siccome esigo, e amore e rispetto zia mia la vostra casa è a

Parigi, padre mio in Germania è la vostra » famiglia.

Deh ch' io stringa la vostra mano, gridò · Claudio commosso, bruscamente stendendogli

la sua ; e quai due fratelli entrambi caddero

nelle braccia l'un dell'altro.

» Amico mio, disse Ruggiero, magnanimo e » nobile è il vostro cuore, ed eterna per voi

sara la mia amicizia.

» Non credo tali elogi meritare, rispose Clauo dio, che se mi aveste respinto, se non vi avessi trovato qual siete, se per un istante vi

) avessi visto esitare. . . .

Ebbeue che avreste fatto? chiesegli il giovine Conte.

. Che avrei fatto? Tanto vero come esiste un · Dio in Cielo, io vi avrei ucciso. In quanto

· a voi volgendosi al signor de Songeres soggiun-

» se, se vi lascio in vita render ne dovete merce al figliuol vostro.

A S. Silvano, grido Ruggiero.

A S. Silvano, ripetè Claudio.

Ed entrambi per mano tenendosi uscirono precipitosamente dal Salone,

## CAPITOLO OTTAVO.

### NON BISOGNA MAI DI NULLA DISPERARE,

Affranto dal peso degli anni, e delle fatiche del suo penoso e pio ministero, Francesco Paty soccomber dovetto a questo supremo ed oroico

sforzo di cristiana carità,

Le sue forze tradito aveano il suo coraggio, ed ci era presso a coronare colla morte l'immacolata ed esemplare sua vita. I suoi ultimi giorni furon spesi a consolare della prossima sua fine quei che soccorsi e sostenuti avea con venti anni della sua esistenza,

» E perché piangete? talora ei dicea ai Cona tadini che da mane a sera il suo letto circondavano. Perché in tal guisa affliggervi? Voi » bene il vedete, non più io potrei prestarvi alo cuna aita, ed è ormai tempo che da voi mi parta. Se Claudio non fosse volato in mio soccorso o io sarei perito nelle fiamme scuza poter salyarne uno dei vostri diletti figliuoli. Che alla terra d'onde fu tratto omai ritorni questo a corpo consunto dagli anni e che più a nulla è » buono. L'anima mia però sempre fra voi dimorcrà, ne mai cessero di pregar per voi l'Onnipotente, Parlero al vostro Patrono S. Silvano, o dirogli esser voi tutti brava ed onesta gente, » economici, sobri, laboriosi. Deh non fate che » io mentisca! Deh non fate ch'ei prenda una cattiva opinione del vostro vecchio Pastore! » Onorate la mia memoria più con le vostre a-

zioni che col vostro dolore. No non versate
 lagrime sulla mia tomba, ma bensi spargete-

svi il soave e modesto profumo delle vostre virtù e dei vostri travagli. Pensate che Dio mi o domanderà stretto conto del gregge alla mia s cura affidato. Pensate che tutte le fiate che ben meriterete dal vostro Divino Maestro, l'anima mia in Cielo sen glorierà, e la mia fredda salma nella Tomba racchiusa di gioia sarà s commossa. s

E poi ei non mancava di aggiungere, che questo era l'unico suo pensiero. « Ad ognun di voi » raccomando ed affido il solo tesoro ch'io abbia in questo mondo posseduto, la mia diletta » Nipote, la vostra amata figliuola. Povera io » la lascio come il più misero fra di voi. A lei » d'inforno stringetevi, circondatela delle vo-» stre cure affettuose, del vostro amore, tene-» tele luogo della perduta famiglia. Non obliate » che ad ognun di coloro che a raggiunger lassa » mi verranno, io chiederò conto innanzi a Dio » di ciò che per la mia nipote avrà fatto, e se » dessa mena vila felice. »

L'indomani dell'orribile disastro per accertarsi che l'avere egli ed il buon Claudio esposto la vita inutil opra non fosse stata, si fe condurre il bambinello per cui a morte n'andava.

Perdonatelo signor Gurato, perdonatelo, gri do la povera madre disperata gittandosi a piè
 del letto e presentandogli il fanciullino.

» Perdonarlo ? Disse il pio veglio fra le sue » braccia affettuosamente togliendolo. Perdonar-» lo ? perdonar le povera creaturina alle cui te-» nerelle mani dovrò forse l'aver disserrate le » porte del Paradiso ? Però mia buona amica; » dolcemente soggiunes alla dona judicizzando-

p dolcemente soggiunse alla donna indirizzando-

si. Nou sospendete più, ven prego, per lo innauzi i vostri figliuoletti come dei sacchi lungo le mura; che oltre gl'impreveduti accidenti che accader ponno, voi li esponete a soccombero le comparatione per corebrale.
 E ciò detto egli ordinò si desse a quella disgraziata, che tutto venia di perdere nell' incendio, quel poco danaro che ancor nella

In tal guisa siccome era vissuto a morire apprestavasi a lutti dispensando affettuose e consolanti parole, sé medesimo spogliando per vestire il suo prossimo, e senza tema d'esagerare, accertar lo posso, non ritenendo neppur una tenue somma onde pagare la mortuaria bara, in cui forse la dimane dovea esser deposto. Ben rassembrata saria la sua flue a tranquilla sera che ad un bel giorno succede se un'incessante preoccupazione turbata non ne avesse la calma e la sorenità. Se il pensare di lasciar nella sua dipartita povera o priva d'appoggio la Catterina, di terror lo colmava, il segreto dell'amore, che ei venia di scoprire, alcerto non ridonavagli la

E pure ei sol credeva esser questo un amor silenzioso, non ben definito, forse a se stesso ignoto, e certamente sepolto nel fondo del cuore

che lentamente consumava.

fiducia e la tranquillità.

Pieve rimaneva.

Oh se sospettato avesse il vero stato a cui giunte eran le cose! Oh s'egli avesse saputo che la Nipote e Ruggiero impegnata aveano scambievolmente la lor fede! Oh come egli che appien conosceva e il Conte e il figlinolo, oh come ed i qual spavento saria stato compreso! Che miglior partito stimato avrebbe appoggiar la ni-

pote a debil canna, o a pieghevole ramo che all'inesperto giovane.

Sebbene dunque ei non credesse tanto grave il male, pure ciò di che s'era avveduto gli riempiva di terrore l'anima presso a volarne in

Cielo.

Ma rapido il tempo fuggia, nè protrarre potea il provveder di un appoggio, di una guida la Catterina, e il fissare irrevocabilmente il suo destino.

Dopo essersi assicurato delle disposizioni di Claudio, il buon Pastore non penso che a condurre la nipote a rifuggiarsi nel solo asilo che per lei fosse aperto, ildando nella precoce ragione che Dio aveale fra gli altri doni largito.

Un giorno adunque; pròprio quel giorno in cui Claudio di sua spontanea volontà, e senza dir nulla ad alcuno era partito per ritrovar Ruggiero e condurlo seco a S. Silvano, che ben compreso egli avea nel suo dolore e nel suo smarrimento, la Catterina in lui solo riporre alcuna speme, quel giorno dieo la verginella sola sen stava presso il capezzale dello zio

Vinta dalla stanchezza Marta era andata ad adagiarsi sul letto. Spossata anch'ella, e non potendo più reggersi, la giovinetta era caduta in leggiero sopore. Con il languido capo sul dorso della seggiola rovesciato, colle braccia inanimate lungo l'affranto suo corpo pendenti, ella dormiva di quel sonno leggiero in cui però desto è il dolore.

Immobile assiso in mezzo al letto, Francesco Paty contemplava quel pallido volto con ineffabile espressione di tristezza e d'affetto.

Ed alla fine. . Diletta fanciulla, con sommes-

sa voce mormorò. Oh tu che pel volgere di venti anni fosti la gioia e la vita del mio solingo tetto, a te amabil creatura io debbo l'aver gustato le caste gioie che m'era tolto il conoscere, a te io dono l'ultimo addio. E ad-» dio ei riprese dolce sorriso della mia vecchiezza, addio benigno raggio che su i miei giorni splendesti addio. Che benedetta tu sii o para giovine compagna del mio austero pellegrinagp gio, che tu sii benedetta amabile fanciulla che col dolce tuo canto la mia solitudine allegravi. Si che tre volte sii benedetta oh fre-» sco fiore che la mano del pietoso Iddio dischiua der fece presso il povero Prete! a E si dicende ver lei chinossi ed un bacio impresse sulla bianca sua fronte.

Al contatto di quelle gelide labbra del freddo della morte già cosparso, Catterina si scosse, gli occhi aperse e le smagrite sue mani atterrita passò sul volto, e quindi lo sguardo lggendo sul canuto capo del vecchio Pastore che venia di ricadere sul suo letto. « Oh zio mio, p gli disse, pareami nel sonno che voi mi deste pulltimo addio, è creder sentii l'anima vostra sulla mia fronte soavemente posarsi pria che ascendesse alla celestial sua dimora. »

ascendesse alla celestial sua dimora. Serancesco Paty tacito in udirla rimase, ma dolcemente al suo seno appressolla, e due lagrime che invano rattenere sforzossi solcarono le livide sue gote. Catterina ingannate dalla tranquillità sorridente dello zio perduta non avea ogni speranza; ma il suo silenzio, e la sua commozione feceria accorta che omai egli era presso a morire. « Ed è dunque vero, è dunque vero, selamo con voce solfocata dai singulti sul suo

 letto gittandosi fervidi baci sulle gelide sue
 mani imprimendo, e di dirotte lagrime inonnandole.

» Oh mio Dio, il vecchio Curato con tremany te voce alline disse. Voi ben sapete che mai il cuor mio ha mormorato contro gli alti dereti della vostra volonta. Da voi colpito ognor benedissi la vostra destra. Voi ora da questa vita mi richiamate, ed eccomi Signore, ad ubbidire il vostro cenno son pronto. Le lagrime che in questo punto io verso, voi lo vedete oh mio Dio, solo son tratte dalle orri-» bili angosce che provo pur nel pensare al tristo avvenire che alla diletta mia nipote si app presta. Ed oh figliuola mia, poscia soggiunse, che mai sarà di te? E che risponderò alla » madre tua quando ella mi chiedera ciò che io abbia fatto pria della mia dipartita per assicurarti un tranquillo ed onesto destino?

» No per me non v'angustiate amato zio, ri-» spose la fanciulla mestamente il capo crollano do, che quando la vostra Catterina v'avrà perduto, dite qual mai felicità potrà ella in p questo mondo sperare ? Io lavorero e Dio che » benefico provvede fino al nutrimento degli aup gellini, e dei più piccioli insetti, egli ne son o certa non mi abbandonera. Da tutti nel Vilp laggio io sono amata, ed anche in città ho delle buone amiche che in mio soccorso ac-» correranno, e poi, ove d'uopo ne fosse io scriverò a Monsignore di Limoges, il quale » rispettando la vostra memoria non negherà » farmi dischiudere le porte di un Monastero. » No per me non temete diletto zio, nè più tal » pensiero vi turbi.

» Figliuola mia, riprese il buon Curato. Dio » ben di rado permette che i morti , sebbene a noi carissimi in vita siano stati, seco loro per sempre ne portino la felicità di quei che sulla lerra rimangono, che anzi ei fa sorgere dal dolore la gioia come sulle tombe il verde muschio cresce. E se così non fosse io non ve-· drei con tranquillo sguardo giungere la mia ultima ora. No che tu gentile Rondinella del prato viver non potrai in un Monastero rinchiusa. Amata da tutti tu sei e nel Villaggio e nella Città, ciò è vero, ma pur non basta a fare ch'io da te mi parta in calma. Tu non » riminzierai a questa bella e santa natura che entrambi abbiamo cotanto amata; e dove quando avrò cessato di vivere sentirai l'anima mia sospirare fra le brezze notturne, e confondersi al soave profumo delle Valli e dei Boschi. Quindi a lungo ci parlò con pii e convincenti detti de' doveri , delle gioie , ed eziandio delle pene a čui ogni umana creatura sottrarsi non puote che a tale scopo di Dio fu creata. E dopo che egli ebbe mostrate le affezioni di famiglia, siccome il vero fine a cui fu la donna destinata, e le domestiche pareti come il solo rifugio dove n' è concesso il ritrovare la pace e la felicità aggiungendo che tutto fuor di esso non è che confusione, pericolo, do'ore, il buon vecchio naturalmente venne a parlare di Claudio.

Catterina ascoltavalo cogli occhi bassi gonfio il cuor dell'arcano che più celar non sapea. No più regger potendo ai rimorsi che la laceravano, cadde ginocchioni e le mani giungendo ia supplichevole atto, verso il moribondo le stesa

e « Pietà pieta zio mio , disperata grido. Tutto i o svelerovvi tutto or saprete, che minor male mi sembra il turbare gli ultimi vostri istanti che lasciar partirvi senza portarne con voi l' intera anima mia . Ed in tal attitudine figgendo lo sguardo nel pallido volto del pio vegliardo , ella svelò tutto ciò che d'amore , di speme , di disperazione , di dolore , dalla Festa di S. Silvano fino a quel giorno avea nel core racchiuso.

Da orribil terrore compreso, Francesco Paty rimase alquanto attonito, e come oppresso dal peso di tale arcano. Ma riunendo infine il debil resto di coraggio e di vita che ancor possedea. Eterno Iddio, gridò. Se i sessant'anni di vita che in questa terra ho spesi inutili non furono a procurare la felicità di alcuno de vostri figli, deh a queste tremole ed intorpidite mani donar vogliate bastevol forza onde trarre · quest' innocente e fragile creatura dall'orreno do abisso in cui piombar la fecero la mia im- previdenza, e la mia cieca fiducia! Sorgi diletta figliuola a me t'appressa. Deh non celarmi il rossore che ricopre la tua fronte. Sol io fui colpevole che giovani e belli ambedue, p quai ridenti mattini di Primavera, ben avrei dovuto prevedere che l'anime vostre l'un ver l'altra irresistibil forza attrarrebbe, come le due irrequiete fiammelle che vedemmo una sera presso uno stagno inseguirsi, incontrarsi, ed infine confondersi insieme. Figliuola mia sentimento Divino è l'amore. Si desso è il breve ma incantevol sentiero per cui Dio volle che la gioventù lieta e senza sforzo alcuno giungesse a praticare i doveri della virilità. 22

» Si nobili creature, ben comprendeste il pen-» siero dell' Onnipotente, che designato avevate » per fine del mutuo vostro amore il Santo lep game del matrimonio. Ma inesperti giovani nell' ebbrezza dei vostri casti trasporti avevate pur un istante riflettuto se tale scopo non s fosse troppo lungi da voi , e se mai potevate raggiungerlo? Senza interrompermi ancor mi » ascolta. Che mai l'amore potrebbe essere, co-» me teste ti diceva , un sentimento ispiratoci da Dio se la ragione e la saggezza nol dirigessero. Niuna esperienza io ho di tale materia; e sebbene in vecchia etade io muoio, pure dir posso di non aver vissuto. Ma anche » supponendo che possibil fosse per la nipote del Curato di S. Silvano il contrar nozze col figliuolo del Conte de Songeres , dimmi olez-» zante Violetta de' boschi, Margherita nel prato » dischiusa, dimmi come entrare e figurar po-» tresti in un mondo da te incompreso, e che non ti comprenderebbe? Supponi per poco che oggi stesso questo giovane Ruggiero divenisse tuo sposo innanzi al Cielo, credi tu che più ranquillo morrebbe il tuo vecchio zio? No no, De che a doppia morte ei soccomberebbe. Ben conosco quel giovane, ei non ti saria sostegno, ma bensi su te s'appoggerebbe. E dimmi dopo il ritorno del padre suo cos'ha seriamente ten-» tato per la tua felicità? E ora dov'è egli? De fa? Perche non viene? Ah forse ignora tutto, no, no, nulla s'ignora quando si

E poi contrapponeva la condotta di Claudio a quella di Ruggiero; e Catterina continuava a tacere, quando tutto ad un tratto dalle sue braccia ella svincolossi, ed un pallido lampo di gioia e di trionfo brillo nell'umido suo sguardo e ravvivo la blanca sua fronte. Ella avea udito per le scale un rumor di passi che più e più s'appressavano; e quasi nel punto istesso si dischiuse la porta e Claudio e Ruggiero entrarono ad una.

Siccome il Conte in veggendo apparire Claudio nel mezzo del Salone di Bigny, così il Curato scorgendo Ruggiero tosto comprese che tutto era perduto, e che presso a disperdersi erano

le sue speranze.

Ruggiero pria al capezzale del moribondo appressossi, e poi gittossi ai piè di Catterina, che spossata da tante diverse commozioni era ricaduta sulla sua seggiola.

Il giovinetto afferrolle le mani e caldi baci v'impresse, ed in brevi detti spiego tutto cio che di tenero, e di generoso un giovine cuore contener puote. « E perdonatemi, et ripeteva, » io nulla sapea. Tutto ignorava, e vi credeva

» felice.

» Felice, mormorò Catterina.

» Ahime, Ruggiero soggiunse col leale accento » d'uomo che dei suoi falli si accusa, o per dir

meglio colla candidezza d'ingenuo fanciullo che ignora le proprie mancanze. Io m'appre-

stava a partire per un viaggio di pochi giorni.
 Per un viaggio di pochi giorni; ripete tri-

stamente la verginella.

y Si, colui replico. Io m'accingea a partire quando Claudio comparve e di tutto m'istrusse.

con voce tanto sommessa che alcun non l'iu-

» tese. »

Poiché Ruggiero pose fine al suo dire, poiché egli ebbe offerto tutto ciò che nel mondo possedea, la fanciulla niun detto proferi, e pensosa qual pria rimase figgendo ad ora ad ora l'errante sguardo e nello zio, e nell'amante, e in Claudio, che tacito ed umile nel più oscuro canto sen stava.

Ruggiero ancor ginocchione, e Francesco Paty in mezzo al letto seduto attendeano ansiosi un suo detto, l'uno pieno il cor di speranza, e

l' altro di spavento.

Claudio solo nulla attendea.

Alcuni istanti in tale orribile stato trascorsero. Ed in questo mezzo che mai nel core della Cat-

terina si passava?

Forse per una di quelle istantanee percezioni, che all'analisi sfuggono, ella comprese ciò che nei trascorsi giorni erasi nel cor di Ruggiero passato?

Forse ella penso che lieve era il sacrifizio dell' intera sua vita, onde far che lo zio chiudesse

in pace gli occhi all' eterno sonno?

Immolar forse gli fece il suo amore il pensiero che accettando l'offerte del giovine Conte ella saria stata, stecome Madama Barnajon detto le avea, un ostacolo ai brillanti destini che l'attendeano? Oh forse infine rimembrando tuto ci che per lei avea fatto il buon Claudio, senti destarsi in seno un'irresistibil brama di premiare tanta abuegazione e tanto disinteresse?

Dir nol saprei.

Con istantaneo moto di tenerezza e di disperazione, con ambo le mani afferrando la bionde testa di Ruggiero qual madre che dal figliuolino separare per sempre si deve, fervidi baci sulla di lui fronte ella impresse, e poi levalasi grave e dignitosa in volto in ver Claudio avanzossi. « E fratello mio, gli disse. Tu appien conosci il mio cuore, tu sai qual martiro io provi; quali pene sofiro. Ben temo che mai risanarne potrò e che agnora in me serberò impresse le tracce del sofierto dolore, che nè volger di tempo, nè la morte istessa cancellar potranno dal mio cuore. Tutto che prometter ti posso, e che innanzi a Dio ti giuro, è di serbare immacolato l'onore della casa ove avrò il dritto di ricoverarmi. Ed ora te stesso consulta, e dimmi se hai forza d'aiutarmi a varcare la soglia della tua dimora. »

Se Claudio udendo tai detti non si fosse al muro appoggiato, certo al suolo, come colpito da fulmine ei saria caduto; ma riavutosi dal suo stupore ei rispose. « Dovunque andarne vorrai

io anderò fra le mie braccia portandoti.

Deh non illuderti fratello mio, rispose gravemente la Catterina, A tutto in pria rifletti.
 Pensa che trista e penosa vita ti prepari. Pensa che ben di rado il sorriso sfiorerà le mie labbra, e che bene spesso di lagrime saran pregni i miei occhi. Pensa, ahimè, che più non sono la Fata del Villaggio.

Oh mia diletta Suora, rispose Claudio ognor
 più turbato. Che teco tu meni o la gioia, o
 la mestizia, sempre benedirò il giorno in cui

sotto il paterno tetto ti accogliero.

 Deli dunque la destra mi porgi, disse Catterina. Entrambi l'istesso malore sofierto abbiamo e ne soffriamo tuttora; e poiché tu il vuoi proveremo insieme di risanarne.
 Ciò detto presso il letto dello zio lo condusse, e fattolo a lei d'accanto inginocchiare. « Padre mio, al » moribondo disse. Benedite i vostri figliuoli. »

Tre giorni dopo tale avvenimento in un freddo e nebbioso mattino un mortuario corteggio uscia da S. Silvano, e diriggovasi lentamente verso il Cimitero del Villaggio. Il Vicario precedeva la funchre pompa, e presso lui era il piccolo Giovanni che teneva la Croce. Poi una bara portata sulle braccia da quattro principali del paese fra i quali notavasi Claudio; ed inline Catterina appoggiata sul braccio di Marta e circondata da tutti gli abitanti del Villaggio.

Non uno mancava, e solo a S. Silvano era rimasto il suonator di Campane che al morto Curato dava col lugubre suono l'ultimo vale.

Nudo ognuno avea il capo, ne niun detto o rumor s'udia se non che il muovere delle appassite foglie sollevate e peste dai piedi. Il flebile rintocco deila campana nell'aere rimbombava, e ad ora ad or levavasi un lugubre canto che interrotto venia dai singhiozzi e dal pianto.

Donne, uomini, vecchi, e fanciulli, dalle vicine campagne quivi accorsi riunivansi al funche corteggio, e fra loro eziandio distinguevansi alcuni abitanti della Città, e fra questi le due amabili sorelle che i mici lettori non avran forse obbliato.

Solo, mesto, pallido in volto, un giovinetto

seguia da lungi la pompa funerea.

Giunse il corteggio al Cimitero senza alcun disordine o confusione, ed in mesto racceglimento. Ma quando fu udito lo stropicciar delle corde a cui legata era la bara che nella fossa allor scavata calavano, quando udissi il sordo rimbonibo della prima zappa di terra che il Vicario, con tremante mano su di essa gitto, allora oh commovente e pietoso spettacolo, tutta la calca furiosa irrompendo di disperati lai e di grida, facendo echeggiare l'aere, sulla fossa chinossi e di copiose lagrime inondolla. Ne mai si vide scena più tenera,

Alcune donne istantemente chiesero ed ottennero dal becchino un pugno della terra che toccata avea la mortuaria bara; e su loro qual pre-

ziosa reliquia serbaronla.

Altri gittarono nella fossa che di terra colmavasi il loro anello nuziale, e alcuni cioche di capelli dei loro figlioletti. E tutti coi geniti col pianto e coi singhiozzi imploravano che dal Cielo ove or beato sedea a loro benigno sguardo volgesso, e lor donasse la sua paterna benedizione.

E la sventurata Catterina, oh Dio, qual mai

era a tale desolante scena divenuta?

Strettamente abbracciata alla bara che il frale chiudea del diletto zio n forza ne fu strappata; e se vigorosamente non l'avessero trattenuta, clla si saria precipitata nella fossa per lui dischiusa.

Quando la terra di fresco smossa alzossi in forma di piramide sovra il verde muschio che circondavala, tutti e donne, e uomini, e ricchi, e poveri appressaronsi alla nipote del Curato disputandosi l'onore di accoglierla sotto il loro tetto che ben sapeano non avere ella omai alcun asilo, e che lo zio morendo neppur lasciata avea si tonue somma onde provvedere alle spese della modesta sua esequie.

· Venite angelica fanciulla, venite figliuola

mia, a lei dicevano baciandole le mani. Venite che in un con voi il Divin Creatore en-

p trerà nella nostra Casa.

Mercè dilette amiche , mercè vi rendo , a
 loro rispondea Catterina. Ma mio zio medesmo

mi ha indicato l'uscio a cui dovrò picchiare.
Le due giovani sorelle alla sua volta si mos-

sero. « E seco noi in Città ne vieni, abbraeseiandola dissero. La nostra genitrice troverà

in te un altra figliuola.

Vivamente commossa di tanta bontà io sono
 amabili signorine, la verginella rispose. Ma
 abbandonar non voglio questo paese ove vissi

p giorni felici, e dove ora in pace riposano le

ceneri dell'estinto mio zio.

Infine quel giovinetto che mesto e pallido in volto solo e da lungi il funeral corteggio avea seguito, e che fin il in disparte era stato, tra la folla aprissi un varco è ver lei si avanzo.

Ma Catterina rivolse altrove il capo, ed appoggiatasi al braccio del signor Noirel seguita da Marta e da Claudio, usci dal cimitero e si diresse per alla volta del Villaggio.

Tristo ed attonito quel giovane in ciò veder ciasse; na pur la sua condotta scrupolosamente esaminando, ei conobbe in tal risoluzione della fanciulla un giusto giudizio di Dio. E se più addeutro all'anima sua disceso fosse, e se più chiaramente investigato avesse il cuor suo, ravvisato egli avrebbe in mezzo alla sua disperazione un impercettibil sentimento di soddisfazione, e quasi di alleviamento.

#### CONCHIUSIONE.

Trascorso era gia quasi un anno dalla morte del Curato, e non ancor parlavasi di contrarre le progettate nozze tra Claudio e Catterina. Questa non mai ne facea motto, e quello guardavasi bene di farvi la più leggiera allusione.

La giovinetta da mane a sera a trattar l'ago occupavasi, Marta alle faccende di casa dedicata si era, e papa Noirel, buon uomo in fondo, non più chiedea e stimavasi sommamente

felice.

Al più alto grado dotato di quella delicata bontà ch'è premurosa, senta pur mostrare di esserlo, e vigilante senza importunare, Claudio da che nella paterna casa avea accolta la Catterina, di maggiori cure circondavala, e più vivo ma tacito amore, e più alto rispetto le dimostrava.

Nin motivo eravi adunque per non fare che tale stato di cose indefinitamente si protraesse se il papa Noirel non vi avesse posto un termine, certo a malincuore, poichè il vecchio avaro con cupido affetto amava e il danaro e la vita, coll'inopinata sua morte.

Un bel giorno lo si trovo spento nel suo letto, e Catterina tosto comprese ch'ella non potea più da quel di dimorare sotto il tetto del buon Clau-

dio siccome fin li avea fatto.

Alcun altre riparo a ció non v'era onde tutti e due di comune accordo deliberarono che scorsi tre mesi le loro nozze celebrerebbonsi, e che in quel mezzo Claudio n'andrebbe alla Città ove alcuni importanti affari su la natura dei quali

amundo Cikig

chiaramente ei non spiegevasi, imperiosamente reclamavano la sua presenza.

Sparsa si era pel paese la voce che il papa Noirel avea lasciato una ragguardevole fortuna.

Alcuni ascender la facevano a ventimila sendi. Altri ne elevavano la cifra fino a quarantamila, pur tacendo del tesoro nel pagliericcio nascosto. Gli anziani del Villaggio si sovvenivano aver egli nella sua giovinezza raccolte due o tre piccole eredità, che impiegate a un forte interesse, come con qualche ragione si supponea, avean dovuto alcerto nel corso di trenta anni aumentarsi, e considerevol somma formare.

Claudio però sà ció serbava perfetto silenzio, nè a Catterina pur parlato ne avea, e questa che in mente certo il pensiero di ció non accoglieva, seguitava a menare tranquilla e solinga vita, non uscendo di casa che per andarne alla Chiesa ed al Cimitero ove le ossa dello zio riposavano, onde bene ignorar potè le varie voci

che sù tal soggetto circolavano.

Il di seguente a quello in cui Noirel morto si rinvenne, Claudio rinunzio alla duplice carica di cantore all' organo, e di maestro di scuo-la. Perdita grave e non ancor riparata fo questa per la Parrocchia, che come Istitutore di giovanetti uno a lui simile si sara ritrovato, ma come cantore all'organo volgeranno ancora molti anni pria che la Chiesa di S. Silvano udra sotto la sua volta rimbombare una voce si maestosa e sonora.

Pria d'accommiatarsi coi suoi scolari, Claudio lor pronunzio una breve allocuzione che ben parve vivamente commuoverli specialmente quando compresero che il lor deguo maestro rinunziava al professorato, e che per un tempo illimitato privi sarian rimasti dei benefici della educazione.

Con selvagge grida gli amabili fanciulli espressero la loro emozione che irrefrenata scoppiò, quando Claudio come segnar solennemente volesse l'atto della sua abdicazione, lor dono due soldi ciascuno per andarne a giuocare alla trottola sulla piazza dalla Chiesa ove poco dopo losi vide tranquillo lentamente passeggiare come Silla per le vie di Roma, dopo ch'ebbe deposto, le insegne della Dittatura.

Quasi in quel torno il podere e il Castello di

Bigny furono posti in vendita.

Pochi giorni dopo le esequie di Francesco Paty logliendo il pretesto di distrarlo, Ruggiero cra stato rapito e condotto a Parigi pve di mano in mano, di distrazione in distrazione, stanco di più sostenere in famiglia continue lotte, dopo il volger di sei mesi era stato persuaso a dar la mano di sposo alla cugina.

Compiute le nozze, il Conte liberatosi e del figliuolo e della lite ad un tempo, era partito per la Germania seco menando il fedel Robi-

neau.

Trascorsi alquanti giorni Madama Barnajon esatte informazioni prendendo avea acquistata la certezza che Bigny, la cui rendita al dir del fratello ascendeva a ventimila lire di netto, non ne valea che sole quarantamila compresovi l'antico Castello, che il Conte pria di partire avea spogliato delle ricche suppellettili e delle splendide decorazioni da lui prese in fitto, e che abbagliata aveano la sorella. Questa scoperta, forse un po tardiva, avea cangiato in luna di fiele

la luna di miele di quel matrimonio non sotto lieti auspici formato,

Coll'animo esacerbato dalle esigenze e dai rimproveri di un imperiosa zia, or suocera divenna, oppresso il cor dai rimorsi e dalle dolorose rimembranze, in continua lotta coll'indomabil vanità e superbia di Malvina, Ruggiero fermamente deciso a non più riporre il piede sa quella terra in cui gustata e perduta avea ogni felicità, di pieno suo volere fatto avea mettore in aggiudicazione il podere dei suoi antenati,

In questo mezzo Claudio e Catterina giunto omai essendo il tempo fra lor convenuto, celebrarono i loro sponsali nella Chiesa di S. Sil-

vano.

Però ben trista fu quella festa, Nell'osservare l'attitudine grave e silenziosa dell'adunanza, ben detto avresti non a liete nozze ma a funebre solennità assistessero,

Claudio serio e raccolto sen stava. Catterina sebbene quel di per la prima volta deposte avesse le sue vesti di corruccio, pure impresse nella fronte e nel volto avea le tracce del suo pro-

fondo dolore.

Ambidue inginocehiaronsi a piè di quell'istesso altare sù cui il buon Curato avea fin allora celebrate simili feste, non più or vedendolo dal medesmo orribile pensiero colpiti, entrambi si sciolsero in dirotte lagrime. L' intera adunanza anco in pianto proruppe, e il Vicario che rimpiazzato avea l'estinto Pastore, quando nel benedire i due sposi in una breve allocuzione lor rammento i meriti e le virtù del pio suo predecessore, fu cotanto commosso che turbossi in volto, e fu presso a mancargli la voce, ed allo-

ta e di grida , e di gemiti , e di pianto, echeg-

giarono tutti i punti della Chiesa.

Compiuta la cerimonia Claudio fece sedere Catterina, Marta, e Margherita in una piccola carriola di guscio che fermata attendevali innanzi la porta della Chiesa, ed egli sur una delle aste assidendosi diede una forte staffilata alla mansueta Annetta, che v'era attaccata, e che ce-

leramente ver la campagna si diresse.

Immaginando che Claudio apprestata le avesse qualche piacevole festa, come una mensa al rezze degli alberi disposta o in una delle isolette della Creuse, e che sorprenderla volendo ei gliel tacesse, Catterina non curò sapere ove condur la volesse. Ed inoltre in tale stupore immergevala la sola idea d'esser già divenuta la consorte di Claudio, che senza dir nulla si sarebbe lasciata trascinare in capo al mondo.

La buona Marta cominciava a meravigliarsi della lunghezza del cammino, quando Catterina macchinalmente la testa mettendo fuori della vettura e guardando la via, attonita rimase in ravvisare poco oltre l'inferriata del parco di Bigny ver la quale Claudio parea Annetta diriggere.

Indarno ella a rieder pregollo ch'ei fè le viste di non udirla e inoltrossi risolutamente nel gran viale che al Castello conduceva, nè si arrestò che nel cortile ove Catterina stupida, smarrita, pur credendo sognare, tra viva e morta

fra le braccia gli cadde.

Ma nò ch'ella non sognava, che realtà era tutto ciò che le si parava dinnanzi. Nel Castello di Bigny in effetti si trovava sebbene appena riconoscibile fosse divenuto per le innovazioni e i cangiamenti che gli si erano fatti subire.

Dell'antica e nobile magione, solo un braccio era stato rispettato, che tutto il resto distrutto si era rimpiazzato lo avea una modesta casa rurale col tetto di lucide tegole coperto, colle finestre con verdi imposte, e da spaziose e nette stalle circondata.

In quel sito testè si silenzioso e mesto, tutto ora il moto, la vita, il travaglio respirava. Qui udiasi il cantar dei galli confondersi al muggito degli armenti. La in un canto di terra giaceano in bell' ordine disposti gli agrart istrumenti. Nel verde prato pascer si vedea fra il numeroso bestiame una vacca bianca coi fianchi oscuri.

L' unica torre che sfuggita era alla distruzione, trasformata era stata in colombaio, dalle cui fessure uscian volando torme di candidi Colombi.

L'interno della casa all'esterno corrispondea: tutto la nettezza e l'ordine vi respirava, e bene in ogni dove ravvisavasi impresso quel naturale buon gusto che sovente la ricchezza non possiede, e che non esclude la semplicità. Di rustico legno crano i mobili, ma sì lucidi e netti che in essi ti avresti potuto specchiare.

Nell'unico braccio del Castello, tuttora esistente, era fra le altre una camera affatto simile a quella che Catterina nella Pieve occupava. La stessa mobiglia, la stessa disposizione; e la giovinetta nel porre il piè sulla soglia vi rinvenne il suo letticcinolo al cui capezzale pendea il Crocifisso d'avorio che pel volgere di venti anni avea protetto i suoi tranquilli sonni.

Non più esisteva il parco, ed in sua vece piantato si era un giardino ed una fruttiera dove i quadrati di legumi e d'erbe, cinti veniano da ghirlande di Giacinti e di Garofani. Tutto in breve tempo, come per incanto crasi operato. Non che la Marca sia il paese delle fate, ma benst è dessa la patria dei più abili fabbricatori. Dopo avere da per tutto condotta la sposa e fattole ogni cosa minutamente osservare; dopo averla menata dalla sua stanza a quella di Margherita, dalle stalle al Colombalo, dal cortile al giardino, Claudio cosia lei disse.

Tutto ciò che qui vedi è tuo. Tutto ti appartiene e da ora innanzi la sola signora tu sarai. Deh perché non posso ancor più, come vorrei, offrirti. Deh perche non potei realizp zare tutt'i tuoi sogni, che di buon grado darei la vita se al comodo ma modesto stato oche t'apprestai, aggiunger potessi quelle gioie o e quella felicità che un Eden avrian dovuto p formarne! » A tai detti la Catterina annientita ed oppressa dal rossore e dalla confusione, non potè risponder motto che ognor vivo in seno chiudea l'antico amore, e sebbene sinceramente tocca e commossa l'avessero la condotta e l'affetto del buon Claudio, sentia pur nel cuore come un pungente rimorso ripensando al tristo premio ch' egli ottenuto avrebbe.

Però internamente sdegnata con lui ella era per averla proprio il di delle sue nozze quivi condotta, ed avria bramato misto a tanta bontà di cuore maggiore riguardo, e maggiore delicatetza.

Vero si era che appena riconoscibile eran quei luoghi che atterrato era stato il Castello, abbattuti gli alberi del parco; ma ahime sebbeue da capo a fondo tutto mutato e rovesciato si fosse, riuscito non si era a cancellare l'immagine di Ruggiero che ad ogni piè sospinto, Catterina

credea innanzi a se vedere.

Tale mestizia, tale disperazione per istanti l'assalivano, che più di una fiata sentiasi quasi fuor di sè stessa, spinta a fuggir da quei luoghi che a lei triste rimembranze evocavano, e precipitarsi nelle onde della Creuse per porre un fine al suo martiro e alla vita. Desister però da tale orribile idea la facea, il sovvenirsi di ciò che Claudio per lei operato avea, ed il pensare ai solenni impegni contratti a piè del letto del moribondo suo zio.

Ma l'ore ràpide trascorreano, e giunta già quasi al mezzo era la notte, quando Marta inquieta ad allarmarsi comincio per la prolungata assenza di Ciaudio, che dopo cena cara spariio sotto il pretesto d'invigilare sui domestici nè

più era ricomparso.

La buona vecchia smaniosa ed ausante cercollo per ogni dove, ma rinvenir nol pote, nè sapere ciò che di lui fosse avvenuto. Onde dopo aver spesa un'ora intera in infruttuose ricerche, confusa e stizzita oltre ogni credere ritorno presso Catterina che in tale irritabile stato vedendola, die in un forte scoppio di risa, e nella sua cameretta seu fuggi, e ben tosto amico-sonno sulle sue palpebre discese.

Trascorse alcune ore, la bella Vergine fu desta all' improvviso dallo strepito e dall' andirivieni che nella Fattoria si udiva; e tosto levatasi dischiuse la finestra ed un vivido raggio del Sole già splendente rallegrò ad una e la sua

stanza ed il suo cuore.

Belare si udiano i Montoni e le Pecore che a pascolar sen giano, ed i Bovi in aspirare l'aere fresco e olezzante mandavano lieti muggiti. Le galline nella Corte razzolavano. Le colombe sul tetto del colombalo posate traevano teneri lai. Compare Radigois attaccava il cavallo alla carretta, Margherita chinata presso una vacca premea dalle irsute mamme il latte; e Marta per ogni dove ne giva onde iniziarsi nelle cure del suo nuovo impero.

Nell'osservare quel vario ed animato spettacolo simile in vero ad un bel quadro di scuola Fiamminga, Catterina le rosee labbra ad un sorriso dischiuse, e si seutt commosso il cuore di gioia, gioia, che pel volger di un anno non più avea provato. È ripensando che la signora di quel picciol Reame era pur essa, un raggio di speme in sua mente balenò, e ben compreso non esser per lei tutto finito e serbarle aneora

Iddio giorni felici e tranquilli.

Per interamente riaversi, e senza sforzo alcuno passare dai giovantii chimerici sogni alla realta del novello suo stato, forse quell'anima esacerbata avca uopo di riposo, di silenzio, di liberta.

Ma alto era già il sole, e rapide le ore succedeansi e Claudio non ancor compariva; talchà la Catterina cziandio cominciava a concepire gravi timori, quando ecco giungere un messo dalla città che a lei recava un foglio suggellato. Dischiusolo premurosa, lesse ciò che segue.

» Catterina.

Invano cercheresti nasconderlo ancor trop po recenti sono le ferite del tuo cuore; sì
 ancora, non negarlo, visibili pene tu soffri.

» Or dunque penosa e grave ti saria la mia pre-» senza, e vieppiù irriterebbe il tuo dolore e » ritarderebbe la tua guarigione. Però io da te » m' allontano, si lieto io parto, che con beni-» guo sguardo il tuo zio dalla celeste dimora » rimirerà, lo spero, la mía condotta. Se avessi p potuto senza avvincere con indissolubili lega-» mi il mio al tuo destino, oh se avessi potuto » senza ciò, ripeto, offrirti la modesta fortuna » da mio padre lasciatomi, prendi tutto e tuo, n io detto t'avrei, ma inutile saria stato che nulla avresti voluto accettare. Oh mia diletta » perdona, perdonami d'averti fatta mia, ma per aver il dritto di donarti tutto che io pos-» seggo lo feci. Modica sarà la tua fortuna, ma » però viver potrai comodamente, provvedere » ad ogni tuo bisogno, ed ancora beneficare i p poverelli di cui voglio che ognor tu sii l'Angelo » tutelare. Di me non ti prenda pensiero ch' io porto meco al di là del necessario. Io viaggerò » alcun poco, e cercherò girando il mondo di » riedere meno ignorante di come sono partito. » Tu intanto, amata suora, cerca di guarire » se non interamente almeno tanto che sopporn tare tu possa la mia presenza, quando io vern rò a chiederti l'ospitalità. Ben troverai un » cantuccio ove ricoverarmi ed io non ti daro » alcun incomodo od imbarazzo. E se mai ti » dispiaccia il rivedere il mio naso, che un » tempo mirar non potevi senza ridere, io ri-» partirò per non ritornare se non quando tu » stessa mi richiamerai. »

Il tuo fratello

Catterina dopo aver letto quello scritto, alle labbra commossa, appressollo, e sul palpitante suo cuore qual talismano lo pose. Trascorse un anno e Claudio a Bigny riede,

Trascorse un anno e Claudio a Bigny riede, ma ignoriamo se più ripartisse. Sol però dir possiamo ch' egli ritornò il giorno istesso in cui si compì l'istoria della verginella.

FINE.



# L O SPETTRO DEL FIDANZATO



### B O

## SPETTRO DEL FIDANZATO

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

willa vetta di altera collina in una dei montuosi, e romantici siti dell'Odenwald e spezianmente dove i duo più gran torrenti della Germania incontransi, ed insieme confondono leloro acque si ergeva molti secoli addietro il castello del Barone Von Landshort. Ora chi a caso
passasse a traverso le montagne della Germania
superiore potria appena ravvisare le vestigia
delle mura crollate, e giacenti a piè degli allissimi Abeti che soli sfidarono gli oltraggi del
tempo, e delle tempeste ed alcuni rottami della
principale torre divenuta ora nido di salvatichi
augelli.

Triste vicende del mondo tutto à un fine, e tutto al nulla onde Dio lo trasse ritorna i e beato l'uomo che nella sua ultima sera possa tranquillo chiuder le luci in dolce sonno, e carco di meriti, e virtà presentarsi innanzi a Dio, e riceverne il guiderdone delle sue fatiche.

Ma è tempo ormai che io ritorni alla storia, che imprendo a narrare, e che segua la descrizione del castello e della nobile famiglia, che in

quei tempi vi faceva dimora.

Il barone Von Landshort traeva la sua origine dalla famiglia di Katzenellenbogen una delle più vetuste e cospicue dell'Alemagna ed aveva insieme colle iunnense ricchezze ed estesi domini ereditato eziandio l'orgoglio e l'alterigia dei suoi antenati.

Sebbene le bellicose abitudini e le valorose tempre dei suoi predecessori avessero di gran lunga estesi i suoi domini pur tuttavia ei molestava i suoi vieini con ingiuste pretese ed angarici dritti, che l'ambizione e la cupidigia non sono mai

satolle.

A quel tempo l'Alemagna riposavasi dalle guerre, e dall' intestine discordie, che per st lunga pezza aveanla a vicenda lacerata, e pace e tranquillità dolcemente rimarginavano le sue esacerbate piaghe. E però il maggior numero de' più possenti, e valorosi Signori lieti di potere rimanersi alcan poco in grembo alle loro famiglie, e rallegrare con giostre, e tornei la fedel consorte, e le amorose figlie, che per si lungo tempo avean vissuto da loro divise, deliberarono di abbandonare i loro antichi castelli, che posti a cavaliere sulle più erte, e scoscese montagne a nidi di Aquila più che ad abitazioni di uomini rassembravano, e di comun consenso si eressero nelle sottoposte vallate dei palagi più comodi e magnifici.

Solo il Barone si rimase rinchiuso nella sua

piccola fortezza non consentendogli il cuore di lasciare in balia de'suoi famigli i vasti possedimenti, e l'antico castello che predileggeva con costanza ereditaria. Ed altronde qual fido mantenitore dei dritti, e dell'onore della sua stirpe egli continuava con singolar tenacità delle liti incominciate dal suo bisavolo,

Il Barone avea unica figlia, e sebbene natura si fosse seco lui mostrata avara nel dargli scarsa prole largamente però ne lo avea compensato a dovizia avendola fornita di ogni virtà, e bellezza; talchè ella venia riputata la più vaga e gentil

donzella d' Alemagna intera.

La sua educazione era stata affidata a due vecchie nubilizie che aveano passati molti anni della loro giovinezza in una delle piccole Corti d'Alemagna, Esperte oltre ogni credere in qualsivoglia arte e cognizione che a nobile donzella conviensi.

Ne vane andarono le loro cure, che anzi in breve volger di tempo ella aggiunse ai doni naturali quelli ancora, che mercè un'accurata educazione si acquistano. Nè recherà meraviglia l'udire che una trilustre giovanetta (qual essa era) sapesse leggere imperfettamente, e scrivere il suo nome senza omettere una sola lettera, poichè non havvi al certo chi ignori come in quei tempi l'educazione non solo delle donzelle era negletta, ma che ancora i Re ed i guerrieri al cui nome tremavano per rispetto i popoli delle più lontane regioni non sapevano neanche apporre la loro firma ai trattati, ed avean d'uopo di chi lor li leggesse.

Esperta altresi in ogni sorta di lavori d'ago ella sapeva trar dal liuto dolce armonie, ed unirvi il suono dell'angelica sua voce. Vispa e leggiera nella danza non avea chi l'uguagliasse, ed in fine ella potea ripetere senza ometterne un sol verso tutte le ballate dei più celebri autori Alemanni.

Le sue zie memori della corruzione, e della libertà che regnavano nelle Corti ove per si lungo tempo aveano avuto stanza, e volendo preservare dal lor alito contaminatore la verginca belezza e l'ingenuo candore della nipote deliberarono ch'ella rimarrebbe rinchiusa nel paterno Castello, e sotto la loro vigilanza finchè non andrebbe a marite.

È come sovente, anzi sempre, addiviene che i principi e le idee di coloro che n'educano rimangono incancellabilmente impresse nella nostra mente, e nel nostro cuoro, così la bella Ele-na (tal era il) nome della nostra Eroina) divideva le medosmo idee delle zie avverse al mondo, cd ai suoi piaceri. Talche ella non si dipartiva dal loro fianco quando andavano a diporto pel lungo viale di Abeti che al Castello conduceva, ne ardiva mai assidersi al loro rezzo se prima non le ne dessero l'esempio.

Non un sol giorno trascorrea senza ch'ella ascoltar non dovesse lunghe letture sulla cieca obbedienza, e sulla perfetta riservatezza che giovane donzella sechar deve. Interminabili sermoni, dalle sue zie astretta era ad udire, che ramentavanle l'esatta osservanza dei suoi doveri, e dipingevanle gli uomini, e il mondo sotto i più neri colori, talche in sifiatta guisa imbevuta ella cra di tali false ed esagerate idee, che tremato avria da capo a piedi al solo appressarsi di un uomo di qualunque etade e condizione, e che volger non avria osato pur un furtivo sguardo,

senza l'autorizzazione delle zie, al più vago e gentil Cavaliere d'Alemagna quando anche ei spi-

rato le fosse ai piedi.

I buoni effetti di cotesta educazione ben chiaramente apparivano che esempio di docilità e di perfezione era la leggiadra Elena. E mentre le altre donzelle faccan mostra delle lor grazie, e della loro bellezza nel mondo ma però perdeano la candida aureola dell'innocenza nel contatto della corrotta società, ed espouevansi a mille perigli tanto più prossimi, quanto meno apparenti, la sua leggiadria ognor più accresceasi e dall'ingenue grazie dell'adolescenza alla fresea ma più severa bellezza di giovane donna giungeva sotto la vigilanza delle zie, come la rosa, che dalle spine cinta, olezzante, e rubiconda si schiude.

Il vanto, e la gioja era dessa della sua famiglia e le zie ognor con perfetto convincimento, e sicurezza ripetevano, che mai in niun fallo o in niun traviamento che l'inesperta gioventà ben di rado evitar puote, e che minacciano le donzelle nell'infetto atmosfera del mondo viventi, la

lor nipote saria caduta.

Sebbene di scarsa prole lo avesse natura largito, pure il Barone di Von Landshort riuniva e alla sua mensa, e sotto il suo tetto numerosa famiglia, composta presso che tutta di suoi congiunti con cui fortuna erasi mostrata avara. Dessi viva affezione addimostravano al Barone, qual sempre dalle anime basse addimostrar si suole a colui, che in alto grado è posto, e che i favori della capricciosa Dea gode. Con avidità coglievano essi ognora il destro di convenire al Castollo per celebrare feste di famiglia, che con vera gioja sollennizzavano ma di cui sempre però il Barone facea le spese. E quando satolli alzavansi dalla sontuosa mensa resi ebbri dalle frequenti libazioni protestavano non esservi in terra più dolci gioje, più veri piaceri, che il celebrare fra congiunti le feste di famiglia.

Il Barone sebbene di meschina apparenza pure in piccol corpo chiudea un'anima grande, ed il suo cuore commosso, e soddisfatto era per la dolce certezza d'essere il primo e il più grande uomo nel piccolo mondo in cui vivea. Con sempre nuovo diletto ei ripeteva lunghi racconti delle eroiche imprese, e delle avventure degli antichi guerrieri, i cui ritratti pendeano dalle mura della gran sala del Castello su cui un lugubre riflesso spandevano, e con viva attenzione, e perfetto silenzio era ascoltato dai congiunti, che viveano a sue spese. Per istinto allo strano e al meraviglioso portato ciecamente ei credeva a tutte le favole di folletti, e di spiriti erranti di cui ogni monte, ed ogni valle di Germania abbonda. Più che lui i suoi ospiti a tai fandonie prestavano fede, e con intento orecchio, e cogl'occhi, e la bocca per lo stupor spalancati, ascoltavano i suoi racconti, che non mancavano di

Or nell'epoca donde comincia cotesta istoria più che mai numerosi erano gli ospiti nel Castello riuniti, che d'importante affare trattavasi nientemeno che del matrimonio della bella figliuola

sorprenderli, e di atterrirli sebben per la cen-

del Barone.

tesima volta li udissero.

Una negoziazione era già stata intavolata tra lui ed uno dei più ricchi e nobili signori della Baviera ed essendo in breve volger di tempo conchiusa ogni cosa il giovine Conte Von Altenburg (tale era il titolo del fidanzato) fu richiamato dal campo ove egli militava, e dai suoi genitori gli fu imposto di partir senza por tempo in mezzo per alla volta del Castello di Landshort, dove egli dovea ricevere dalle mani del futuro suocero la sposa, che gli era stata destinata, ed esser benedetta dal cielo, la loro unione. Or dunque egli tolto commiato dai suoi se ne parti, e con quale animo può bene ognuno immaginarselo, poiche andava ad impegnare la felicità della sua vita, che si augurava lunghissima, ad una donzella a lui sconosciuta finanche di volto, e che forse non gli avria destato amore in seno, sebbene però la fama della sua virtà. e bellezza lo riucorasse alquanto. Talche egli procedeva assai lentamente nel suo cammino, ed eran già trascorsi più giorni quando giunse a Vurtzburg città che poco distava dal Castello di Von Landshort.

Ma lasciamo il giovane fidanzato riposarsi in un soffice letto delle fatiche del cammino, e ri-

torniamo al nostro Barone.

Al primo giunger che gli fece la novella del prossimo arrivo del Conte ebbro di gioja corse a darne l'annunzio alla figliuola ed alle suore, che divisero il suo contento sebbene nell'ingenuo cuore della fanciulla la gioja fosse mista al timore nel pensare dovere per la prima fiata mirare in volto un giovine Cavaliere di cui la sua immaginazione sotto le più leggiadre forme le presentava l'effiggie, e dovere essere l'oggetto de'suoi omaggi, e delle gentili sue cure, il qual pensiero più che ogni altro la tormentava poiche all'infuori de'vecchi suoi congiunti, e de-

gli amici d'infanzia del padre suo, ella non avea

visto non che parlato ad un solo nomo.

Ma già era giunto un messo ad annunziare l'arrivo del Conte, che breve sosta avea deliberato fare ad Vurtzburg, recando un foglio da lui vergato, in cui designava il giorno, e l'ora che al Castello del futuro suocero giunto sarebbe.

Tosto un guazzabuglio, un tumulto, un andirivieni indescrivibile per ogni dove regno, che tutti occupati erano ad apprestare a tanto Ospi-

to degna ricezione.

Sorse finalmente l'alba di quel giorno lieto, e solenne. La leggiadra fidanzata più e più ore spese nell'adornarsi, onde al primo vederla il giovine Cavaliere restasse preso dai suoi vezzi, e dalla sua beltade a cui maggior splendore agginngevano le pompose vesti, e le gemme onde era carca. Le zie diressero la sua acconciatura ognor fra loro disputandosi sul modo onde posare un nastro, od appuntare uno spillo, volendo ogunno che nella scelta dell' abbigliatura il proprio gusto seguisse, ma però siccome sempre avvenir suole la Nipote lascio, che ambedue fra loro contendessero e a suo talento adornossi, e buon per lei che natura di squisito gusto aveala fornita.

Più che mai leggiadra era Elena, in quel giorno solenne, ne mai fervida immaginazione d' ispirato artista figurar si potè donna di lei più bella. Il frequente anelar del suo seno, l'arrossirsi ed impallidirsi dell' angelico viso, il volgere ausioso delle cerulee pupille ed il fissarle immote ad or ad or sul suolo quasi assorta in estasi soave, tale incanto alle sue belle sembianze aggiungevano da restarne presi anco i più schivi.

Le zie non si allontanavano pure un' istante dal suo fianco continuamente assediandola di consigli e lezioni, insegnandole in qual guisa ricevere dovesse il suo fidanzato, e con quai detti rispondere alle sue inchieste.

Ed intanto il Barone non se ne stava con le mani in mano, che anzi sebbene non avesse precisamente nulla da fare, avendo tutto esattamente eseguito ai suoi famigli, pure come uomo dotato di eccessiva vivacità, e di attività insorpassabile restar non sapea inoperoso in tal

trambusto.

Percorreva egli di lungo in largo le sale del Castello daudo diversi ordini ai suoi familiari, rincorando quei che stanchi della durata fatica proseguivano con minore ardore l'intrapreso lavoro, e promettendo degno guiderdone a quei che con prestezza e diligenza eseguite avriano le proprie incombenze, talche ben ei paragonare s'avria potuto ad importuno sciame di pecchie in caldo giorno estivo.

In questo mezzo immolato si era il bue grasso, e'l' eco delle vicine foreste desta all' improvviso dal suo lungo sonno ripetuto avea il suonar del corno e le clamorose grida dei cacciatori. La cucina era piena a ribocco d'ogni sorta di cacciagione, e di squisite ed elette vivande. Il cellajo avea versato fiumi di vin del Reno, e di vin di Ferne, ed eziandio l'immensa botte di Eidelburg avea a tanta festa pagato il suo tributo. Apprestata infine era ogni cosa per la splendida ricezione dell' Ospite distinto, che ansiosi tutti attendevano.

Ma rapido fuggendo il tempo trascorsa era già di molto l' ora designata, ed il fidanzato non ancor giungeva. Il sole già presso all'occaso non più i suoi vividi raggi spargeva sulla foresta di Odenwald ma di debil luce indorava le vette dei Monti.

Il Barone non sapendo più frenare l'impazienza ed il dispetto, che lo tormentavano a vicenda, sali sulla maggior Torre e le ansiose pupille fissò sul sentiero donde giungere dovea il Conte . sperando essere il primo a scoprirlo da lungi. Dopo avere per molto tempo indarno aguzzato la vista, ei scorse dal fondo della Valle venire a quella volta una compagnia di Cavalieri montati su bianchi palafreni, e seguiti da numeroso stuolo di scudieri, e paggi portanti sugli elmi, e gli scudi impressi i stemmi delle loro famiglie; e come più, e più si avvicinavano ei credeva ravvisare in essi il Conte ed il suo seguito. Ma ahimè che crudelmente ei rimase deluso! poichè come fur giunti appo la porta del Castello volsero altrove i loro corsieri, che trafelati e anclanti col morso bianco di spuma rallentando il corso drizzavano quivi i loro passi sperando esser quella la meta del loro viaggio.

Il sole morente intanto gitto un'ultimo raggio sulla campagna e tramonto dietro le colline, i crepuscoli tosto si estinsero e il suo denso velo la notte sulla terra distese; deserto il bosco, e la campagna divennero e solo ad or ad or s' udia fra l'ombre il calpestio d'alcun contadino che dai campestri lavori al povero tetto riedeva.

Or mentre che il Castello di Landshort era in tumulto, e perplessità una più interessante scena accadeva nell'altra parte dell' Odenwald.

Il Conte Von Altenbeurg tranquillo proseguiva il suo viaggio come colui che andava incontro ad una lieta ventura senza por mente a l'ansietà con cui esser dovea atteso ne ai palpliti frequenti che il suo indugio destar dovea nel seno della fidanzata; sicuro come egli cra d'esser ricevuto con gioja e cortesia dal futuro suocero, e dalla leggiadra figiluola, e di terminare un

sì fausto giorno con allegro convito.

Giunto ad Wurtzburg ei s' imbatté in un suo amico d' infanzia e che seco lui nel campo avea diviso i perigli, e la gloria. Ermanno Von Starkenfaust el si appellava e conosciuto ed onorato da tutti egli era come il più valoroso Cavaliere, ed il più nobil cuore di Germania tutta. El riedeva allora in seno alla sua famiglia e sebbene poco distasse il Castello del padre suo, da quello del Barone pure un odio ereditario ed un antica nimista rendeva le due famiglie l'una all'altra ostile.

Dopo aver dato sfogo alla piena della gioja che nel rivedersi dai lor cuori traboccava, i due giovani amici ricontaronsi le lor passate avventure ed il Conte narro ad Ermanno tutta la storia del prossimo suo maritaggio con nobile donzella che mai veduta avea ma della cui bellezza

e virtù liete novelle avea udite.

Siccome entrambi tener doveano la stessa via deliberarono proseguir insione il lor cammino, e però senza por tempo in mezzo dato ordine ai loro famigli di seguirli, immantinente partirono, il viaggio rallegrando con iscambievoli racconti delle loro avventure, e delle scene militari schene però il Conte si rendesse grave all'amico ritoriando ben sovente a favellare della rara beltade, dei non comuni pregi della sua fidanzata, de'suoi progetti, delle sue speranze, e della felicità che l'attendova.

In tal guisa procedendo giunsero fra le ampie. gole dei Monti dell' Odenwald, e propriamente nel più solingo sito reso tetro e scuro dai folti

alberi, che vi si ergevano.

Non havvi alcuno che ignori esser state in ogni tempo le foreste dell'Alemagna infestate da orde di ladroni, e di assassini come i suoi Castelli. da spettri : e molto più in quell'epoche, che i primi erano in maggior numero essendosi a loro riuniti de' soldati sbandati, e disertori, che vagavano in quei dintorni. E però non parra strano esser stati i nostri Cavalieri assaliti da una. banda di masuadieri nel mezzo della foresta. Con sovraumano coraggio e ammirabile destrezza danprima si difesero ma al fine dovettero al numero soggiacere quando giunse il seguito del Conte.

Alla vista di si possente ed inatteso rinforzo gli assassini presi da subitaneo sbalordimento si diedero alla fuga ma uno di loro furibondo, e. disperato per dovere abbandonare il ricco bottino, che già credea aver guadagnato, pur fuggendo immerse il suo pugnale nel petto del Conte,che cadde tramortito al suolo. I suoi famigli tosto fra le braccia togliendolo portaronlo a Vurtzburg ove giunti mandarono al vicino Convento per un frate esperto altresi nel curare le ferite. del corpo, come quelle dell' anima.

Ma vane tornarono le di lui cure, che l'ultima ora del giovine Conte era presso a suopare. Con debil voce e con semispento sguardo ei si volse all'amico supplicandolo d'audarne immantinente al Castello di Landshort, e palesare la cagione, che facealo mancare al dato convegno. Che sebbene ei non fusse il più affettuoso fidanzato era il più fedel mantenitore dell' impegnata fede, onde vivamente sollecitò l'amico perche il suo voto esattamente complese.

 Se ciò non adempi, con tuono grave e solenne ei disse, io non riposerò in pace nella
 mia ultima dimora.

La preghiera di un moribondo bene accolta esser deve. Starkenfaust cerco di confortarlo promettendo fedelmente eseguire il commessagli incarico; e glie ne die la sua destra in pegno.

Il Conte afferrolla e fortemente la strinse, ma bert tosto smarri i sensi e pur dell'irando parlava della fidanzata, della data fede, de'contratti impegni, ordinava s'apprestasse il suo destriero, che girne el doveva al Castello di Laudshort, edil momento in cui ei credeva montare in sella fu l'ultimo di stra vita.

Ermanno dato un sospiro, ed una lagrima al tristo fato dell'amico medito come l'assunto incarico compir dovca. Oppresso era il suo cuore, la sua mente ottenebrata, che presentarsi dovca inatteso fra nemica gente per disperdere la gioja, e cangiare in pianto ed in Intto le danze, e i conviti. Pure pungevalo il desio di vedere da presso la vantata bellezza di Katznellbogen finora do gni squardo ascosa, che egli era fervido ammiratore del bel sesso ed il suo carattere audace era ognor desideroso di strane e perigliose avventure.

Pria di partire ei convenne con i frati per far che degnamente si celebrassero i funerali del Conte, che dovea esser sepolto nella Cattedrale di Vurtzburg presso i suoi illustri antenati, ed i suoi famigli rimasero onde prestargli gli estremi uffici.

Ma è tempo ormai, che a favellare torniamo

del Barone, e della sua famiglia, che abbiamo lasciato ansiosi attendendo il fidanzato, ma con maggiore impazienza il sontuoso convito.

If Barone che ancor sen stava sulla Torre poiche le ombre più fitte si fecero, disperato discese, the bancheto che d'ora in ora protratto era stato più differirsi non potea; le vivande da si lungo tempo apprestate eran quasi guaste, il cuoco furibondo, e l'iutiera famiglia ben paragonarsi poteva ad una guarnigione, che si rende per fame.

Il Barone sebbene a malineuore fu costretto ad ordinare, che si desse principio alla festa senza più oltre attendere il fidanzato. Tutti già a mensa erano assisi e per cominciar stava il banchetto, quando il suonar di un corno, che dalla porta del Castello venta annunzio l'arrivo di alcun straniero. Ripetuto fu il suono dall'eco della corte, e di tutti i punti del Castello e la guardia posta sulle mura, gli rispose. Il Barone premuroso sorgendo sen gl ad incontrare l'atteso fidanzato, che punto dubitava non fosse ei che giungesse.

Il ponte levatojo fu tosto abbassato, e Iostra-

niero sulla soglia avanzossi.

Alto e ben l'atto della persona era desso, e con grazia, e sveltezza montava un nero corsiero. Pallido ma però bello era il suo volto, e nel muover lento de suoi grandi occhi neri eravi tale un' espressione di soave mestria, e di dolce maliconia, che il cuore incantava e commoveva.

Il Barone nel vederlo giungere iu un giorno tanto solenne in semplici vesti e senza alcuu corteggio, rimase alquanto stizzito e mortificato, che la sua dignità offesa risentivasi di questo, che eònsiderava come un oltraggio fatto alla sua nobile stirpe. Ma però tosto calmossi pensando, , che forso l'ansia d'appagare l'amorosa brama avealo spinto a partirsene solo senza attendere, che i suoi seudieri, e i suoi familiari lo seguissero.

Ben sono dolente, disse il Cavaliere volgendosi al Barone di arrivare fra voi inatteso in tal

momento. »

Ma appena aveva finito di pronunziare tai detti, che colni l'interruppe con un profluvio di cortesi parole, che ei menava vanto della sua gentilezza, come della sua eloquenza.

Lo straniero cerco più volte di proferire, alcuna parola ma vani tornarono i suoi tentativi talche alline impazientito fatto un profondo inchino in atto di ringgaziarlo, segui il Barone.

Giunti in un cortile interno prolittando di un momento che quei per prender liato zittito si eta il Cavaliere schiuse le labbra per parlare, ma interrotto ei fu dall'apparire delle due zie, che conducevano la fidanzata cui la commozione ancor più bella rendea.

Uno sguardo il giovine a lei volse e ben tutta l'anima sua parve essersi in quello sguardo racchiusa, ed estatico in mirarla rimase, non sa-

pendo più da lei staccare le pupille,

Una delle zie le susurro alcun detto all'orecchio, ed ella timida ulzando sul fidanzato i cerulei suoi occhi, che fin li fissi ver il suolo avea tenuti di bel rossore le oburnee sue gofe tinse e di parlare tento, ma indarno, che le tremanti labbra a tale ufficio negaronsi ed a leggiero ma dolce sorriso si atteggiarono e ben parve essey stato il suo cuore nel mirar lo strauiero. di gioja commosso. Ed in effetti impossibile saria stato per giovane donzella, il cui cuore non ancora all'amore si era schiuso, il non restar presa dalla virile beltà del Cavaliere.

Ma essendo gia l'ora avanzata convenevol non era lo spender tempo in conversare, onde il Barone propose di ripigliare a lor bell'agio gli interrotti discorsi, e condusse il lidanzato nella

stanza del banchetto.

Disposta era stata la sontuosa mensa nella gran sala del Castello dalle cui mura pendeano i ritatti degli Eroi della nobile famiglia di Katznellonbogen, e i trofei delle armi nelle guerre acquistate, e lo spoglie degli animali nelle caccie ucoisi Corazze di forbito acciajo lancie nelle giostre spuntate, e logore bandiere eran confuse, ed unite, a pelli di lupo, e a teste di cinchiale, che orribilmente mostravansi fra gli archi la frecce, e le azze, e proprio sul posto destinato al fidauzzato pendeano un pajo di zampe d'immolata belva.

Il Cavaliere punto badava all'eletta brigata, ne sembrava prender parte alla pomposa festa. Poco o nulla ei gustava della delicate, e squisite vivande, estatico gl'ocoli fissi tenendo nella sua tidanzata qualche detto, a lei dirigendo con voco si bassa, che appena da lei udire si potea. Magiammai il linguaggio d'amore è sommesso tanto, che all'orecchio di giovane donna non giunga.

Nei suoi gentili modi cravi tale un impronta di dolcèzza e gravità, che ben pareva incantare e commuovere la bella Elena, e ad or ad or ella arrossiva ed impallidiva pur con diletto i suoi detti ascoltando. Talora qualche breve parola ella rispondeva, e nei volger si lui lo sguardo, e nel figgerlo nel suo bel volto dall'ansante seno un sospiro traeva. Talché ben chiaramente sembrava aver Cupido del suo strale ambedue ad un tempo trafitti, e le vecchie zie che perfetta conoscenza aveano dei segreti del cuore umano, dichiararono esser stati entrambi presi d'amore al primo vedersi.

. La festa in perfetto ordine proseguiva ma silenziosamente però, che il forte stimolo dell'appetito, cho ognor tormenta coloro, che han vuota la borsa eccitato altresi dell'aria leggiera della montagna, e dall'ora tanto avanzata, facea si che i convitati brevi detti fra loro scambiassero.

Il Barone solo, ridisse come avea per uso, le più lunghe, e meravigliose storie, che sapeva, e giammai con maggiore eloquenza egli avea parlato, e giammai con più perfetta attenzione era stato ascoltato. Colpita di stuprore era l'intera adunanza quando ai più meravigliosi punti giungeva, e forti scoppi di risa, ecoteggiare per la sala si udivano, quando alcuna facezia stava per dire.

Sebbene oltremodo geloso della sua dignita, che ognor temea di contaminare, pure in quel di solenne il barone permise, che detti arguti e scherzevoli parole in sua presenza dicessersi, cd anzi ci medesmo di buon grado ne diè per il primo l'esempio, che desta in lui avean viva ilarità, le frequenti libazioni di vino di Reakeiner.

Giulive gare di spiritose facezie fra gli ospiti levaronsi talche di allegre grida e di risa risuo-navano le arcuate volte. Solo in mezzo al giubilo comune il fidanzato mesto e grave rimaneva e come più, e più le ore succedeansi sul suo palido volto pingevasi una strana espressione di abbattimento, e di confusione, che oguor più

accrescenasi quando il barone qualche facezia

Talora immerso in profonda meditazione ei pareva, e talora lo smarrito sguardo intorno volgea, come uomo che tema, e che agitato senta

il cor nel seno.

Con maggiore diletto, ma con maggior mistero intrattenevasi a favellare con la sua lidanzata sul, cui leggiadro viso il terrore, e la mestizia a mano a mano mostravansi, e le cui delicate membra lieve tremore scuoteva. Ben di tutto ciò l'intera brigata s'era avveduta, e l'ilarità generale scemata si era, che la crescente malinconia del cavaliere erasi come contaggio istantaneamante.

propagata, e colpito ognuno avea.

Già sommessi e brevi detti all' orecchio l'un dell' altro sussurravansi, incerti sguardi intorno volgeansi, e dubbiosi crollar di capo, e furtivi segui fra loro si scambiavano. Le allegre canzoni, e gli scherzi su i lor labbri morivano, e solenne silenzio nella sala talor regnava, che solo interrotto venia dal racconto di meravigliose leggende. Ad una storia spaventevole, un'altra ancor peggiore seguiva, ed il barone deliziavasi nel ridire l'una dopo l'altra, quelle che ei sapeva, e ben quella sera, egli ottenne il suo intento, che alcune donne smarrirono per lo terrore i sensi, ne'l' udire da lui la loggenda della bella Leonora, che fu rapita dallo spettro terribile ma vera storia, che in sublimi verst teste fu volta, e che è letta, e creduta da ognuno.

Il fidanzato con crescente attonzione, ascoltava questo racconto, le pupille fise tenendo nel volto del barone, e come la storia allo sviluppo fu giunta pian pianino dalla mensa sorgendo, ci parve ognor più alto divenire talche ai smarriti sguardi del barone sembro essersi in Gigante trasformato.

Poiché fu compiuto il raceonto tracndo dall'oppresso petto un profondo sospiro, il cavaliere si accommiatò solennemente dalla brigata. Sorpreso ognuno rimase, ed il barone resto qual' uomo

dalla folgore colpito.

E come disse, lasciar volete il castello or che a mezzo è giunta la notte, quando tutto, era presto, ondo degnamente fra queste mura acseogliervi, ed una camera di già disposta per comodamente riposarvi.

Lo straniero crollando la testa misteriosamente rispose. In ben diversa stanza deggio il mio capo

posare.

Eravi in questa risposta e nel tuono con cui fu pronunziata nn' espressione, che commuover fece di terrore il cuore del barone, che però le sue forze riunendo reiterò le ospitali offerte. Ma Indarno, che lo straniero pur seguitando a tacere, in negalivo atto, ad ogni proposta il capo scuoteva ed infine tolto commiato lentamente dalla sala usci. Le zie rimasero immobili per lo stupore, e la fidanzata chinò mesta il capo, ed una lagrima cadde dai suoi begli occhi sulle purpurea gote come goccia di rugiada sopra olezante rosa.

Il barone segui il cavaliere fin nel cortile del castello dove il nero corstero attendevalo con le nari anelanti, impazientemente sull'arena scalpitando.

Giunti appo il portico il cui arco era debolmente illuminato da una fiaccola semispenta, lo strantero fermossi, ed al barone volgendosi con flebil voce, che sotto de alte volte ristourava come se da una tomba useisse. Or che siam soli, disse, p spiegare vi voglio la ragione, che a partire mi astringe. Un solenne impegno a cui mancar non Dosso.

E perche, chiese il barone, non mandare un

altro in vostra vece?

No niuno rimpiazzarmi puole, io, io medesmo
 compir ciò devo, andar ne debbo alla Cattedrale
 di Wurtzburg.

» Si, si certo riprendendo coraggio disse il barone ma domani domani, condur vi dovrete a

piè dell'altare la vostra fidanzata.

No ripiglio lo straniero con maggior solennita, il mio impegno non e colla fidanzata, i morti i morti mi attendono. Io suno uno spettro, ucciso fui da masnadieri , il mio corpo giace a Wartzburg, a mezza notte sotterrato esser deve, il sepolero mi attende, mancar non deggio al mio impegno.

Cio detto in sella salto e più rapido del fulmine passo sul ponte levatojo, e ben tosto lo scalpitare del corsiero si perde, fra il sespirare

delle brezze notturne.

Il burone riede nella sala del banchetto costernato in volto e con andare incerto, e pur tremando racconto cio che era accaduto. Alcune dame caddero in deliguio, ed altre colpite rimasero di terrore pensando, d'esser state assise a mensa con uno spettro. Varie furono le opinioni sulla strana avventura, alcuni dissero, dover essere l'incognito il selvaggio cacciatore famoso nelle Alemanne leggendo, altri parlarono dei folletti delle montagne, dei demoni dei boschi, e d'al-

tra specie d'esseri soprannaturale alla cui esistenza, ilu da immemorabili tempi, il buon popolo d' Alemagna ha prestato fede. Uno dei poveri congiunti osò dire, che forse un gievanil capriccio area potuto indurre il fidanzato a tal finzione, che ben la stranezza nelle malinconiche nature ognor si ravvisa.

Tai detti accolti furono con indignazione dall'intera brigata, ed in ispecie dal Barone, che d'infedele lo qualifico, talche il povero uomo fu costretto ad abiurare la sua eresia onde otte-

nere il comun perdono.

Ma all'ondeggiare incerti fra tanti dubbi, e supposizioni fu posto un termine, la dimane dal giungere di un foglio, che annunziaya la trista nuova della morte del Conte, e delle sue esse quie già nella cattedrale di Wurtzburg celebrate.

Qual costernazione nel Castello, a tal novella regnasse, immaginarsi ma non descrivere si puote, il Barone ando a rinserrarsi nella sua stanza, gl'ospiti convenuti a Landshort por prender parte alla festa degli sponsali non vollero in tal momento il lor conginuto abbandonare; dessi però andavano eziandio errando pei cortili, e per le grandi sale, talora a parlar sommessamente fermandosi, mestamente il capo crollando, e nelle spalle stringendosi, e più ore alla lauta mensa spendendo, e più frequenti libazioni facendo, togliendo il pretesto di disperdere la mestidia, e di ravvivare il coraggio.

Ed oh in qual pelago di dolore, e di disperazione era immersa la bella Elena! Quanțe ignote punture gli trafiggevano il core! Perdere si bello, e gentii fidanzato non appena veduto, che se leggiadro tanto era lo spettro qual mai dall'aura di vita animato esser dovea. Ella ognor mesta ... ed in lagrime, di lamenti, e di pianto echeggiar faceva il Castello.

il di seguente a quello in cui le fu nota la sua sventura poiche già alta era la notte nella sua eamera si ritrasse seguita da una delle zie, che dichiaro non voler niun conto, lasciarla sola. Era costei una delle più rinomate conoscitrici di leggende maravigliose, che con sempre nuovo piacere, ad ognuu raccontava, or dunque quella sera comincio a ridirne alla Nipote una delle più lunghe e spaventevoli ma giunta proprio nel più bel punto, le aggravate palpebre suo malgrado si chiusero, e ben tosto fu immersa in profondo sonno.

La Nipote in mezzo al letto levata mesta guardava gli argentei raggi della sorgente Luna, che sulle verdi foglie di una Tremola rifletteausi, l'orologio del Castello con lento rintocco la mezzanotte suonava., quando un dolce suono d'angelico strumento, s'udi provenire dal giardino. Tosto levatasi Elena alla finestra, pian pianino appressossi e scorse un'ombra d'uomo di alta statura, tra gli alberi mostrarsi e quasi nel medesimo istante un raggio della splendente Luna sul di lui volto posandosi ella ravvisò lo spettro del suo fidanzato. Da un forte grido fu il suo erecchio percesso e volgendosi vide la Zia, che pure da quel suono destata seguita l'aveva, e che d'orribile terrore a quella vista colpita, le cadde semiviva tra le braccia. Quando i sensi ella riebbe, lo spettro era scomparso, ma d'indicibile spavento il suo cuore rimase commosso. Non così però quello della fanciulla, che pur nell'ombra del suo fidanzato un dolce incanto, una seducente espressione ravvisava.

La Zia formalmente dichiarò non voler più in quella camera rimanere, per la prima volta in sua vita, la Nipote resiste protestando, che in niun altra stanza riposar potrebbe, che almeno non l'avesser privata dell'unica gioja, che provar l'era dato di dimorare appo il sito ove l'ombra del suo fidanzato mostravasi. Alfine la Zia alle sue istanze cedè permettendogli di rimanere quivi sola, ed essa solennemente prometter le fece di tacere ad ognuno la strana avventura.

Per quanto tempo la buona donna tal segreto mantenere potesse dir non saprei, che passionata ella era del maraviglioso, e lictissima di poter esser la prima, a raccontare qualche portentosa istoria, e ben in tutto il paese citata fu qual non comune esempio di discrezione, per aver taciuto

l'arcano, pel volgere di sette di.

Ma un inopinato evento dalla sua promessa la sciolse, che un bel giorno mentre a colezione, eran tutti riuniti una fante smarrita in volto, e balbettando disse esser la bella Elena scomparsa. Deserta erasi la sua camera trovata, i mobili in disordine, la finestra dischiusa, vuota era la

gabbia e l'augellino, era fuggito.

Da qual stupore, e costernazione fosse ognuno a tal novella colpito, immaginare solo si puote da quei, che appien conoscono, come le sventure di un grand' uomo son risentite da coloro che lo circondano. I congiunti del Barone per brevi istanti cessarono dall' indefesso travaglio dello scalcare la cacciagione onde era ognor carca la mensa, e la Zia i smarriti sensi dopo adquanto tempo riavendo, con voce resa tremante dallo spavento i lo spettro grido, lo spettro l'ha rapita sed in brevi detti racconto la strana scena del giardino, conchiudendo, che il fantasma seco

condotta avea la sua fidanzata. Due familiari avvalorarono tale sospetto, che verso la mezzanotte ndito aveano lo scalpitare d'un destriero a piè della Montagna, e che certo esser dovea quello dello spettro, che nella tomba la donzella menava.

Tutti dall'orribile probabilità furono commossi e convinti, che simili storie ben di sovente in Germania sono avvenute, siccome mille autenti-

che leggende accertano.

Ma come rimase l'infelice Barone, come il sucuriore di affettuoso padre fui lacerato da tanta sciagura, come solleir dovette per l'offesa sua dignità di capo di nobil famiglia. L' unicas sua figliuola gli era stata rapita e forse sottera condotta, e gran rischio ei correva, d'aver per Genero un fantasma, e una torma di folletti per Mipoti.

În preda alla disperazione ei pose sossopra l'intero Castello, ordino ai suoi armati di montare în sella, e trascorrere, ogni valle, ogni monte, ogni sentiero dell'Odenvuald onde riutracciare la figliuola e lo spettro, che l'avea rapita, ei stesso calzando i suoi grossi stivali di speroni armati, e la spada impugnaudo, stava già per inforcar gli arcioni, quando una inattesa apparizione ristar lo fece.

Una dama montata su bianco palafreno seguita da un Cavaliero negro corsiero frenando, scorsero avvicinarsi al Castello, sulla soglia in men che il dico, fur giunti, e da sella scendendo, caddero, ai piedi del Barone, e strinsero le sue ginocchia.

Ed oh inaspettata dolce sorpresa egli in lor riconobbe la figliuola, e lo spettro del ildanzato. Come colpito da fulmine a tal vista rimase, lo sguardo incerto ad or ad or figgendo, e nella donzella, e nel Cavaliere, pur ricusando di prestar fede al suoi sensi. Ben egli però avea rimarcato essersi nel giovane operato maraviglioso cangiamento. Magnifiche vesti egl'indossava nobile e virile era la sua fisonomia, e non più pallido, era il suo bel volto, che spirava gioventù e freschezza, e dai suoi grandi occhi neri.

la gioja sfavillava.

Spiegato fu tosto il mistero. Il Cavaliere, poiche come ognuno avrà ben di leggieri compreso, ei non era uno spettro, disse nomarsi Ermanno Von Starkenfaust. Ei racconto la sventura del giovine Conte, disse essere al Castello venuto perrecare l'infausto annunzio, ma l'eloquenza irrefrenata del Barone, avergli victato prononziare pur un detto, soggiunse, che al solo vedere la bella Elena, d'ardente amore fu preso, e che per spendere presso lei alcune ore, ei non avea avuto cuore di trarli dal loro inganno. Ridisse i suoi palpiti e la sua confusione nel pensare al modo. onde opestamente ritrarsi finche la maravigliosa storia del Barone, suggerita non gli avea quella strana idea, come temendo l'antica nimistà delle loro famiglie, in segreto dall'amiche ombre protetto avea ripetuto le sue visite alla fidanzata, e come fra le piante del giardino ascoso, aveale svelato l'arcano, e riuscito a farle nascere amore nel seno . è come infine persuasa l'avea , a seguirlo, e a divenire sua sposa avanti Iddio.

In altre circostanze il Barone saria stato indessibile, che tenace manlenitore egli cra dellapaterna autorità, e oltre ogni credere ostinato nelle antiche nimistà di famiglia. Ila d'inesprimibile amore egli amava la figlioola pianta come per sempre perduta ei l'aveva, ed ora rivedendola in vita immensa gioja, il suo caore provava. d'altronde sebbem lo sposo scendesse da una stirpe, alla sua ostile, pure la Dio mercè ci non era uno spettro. Però alcun dispetto e rancore ver lui sentiva in ripensare all'inganno, che gli aveva teso, ma alcuni suoi vecchi amici, che nelle milizie, spesi avevano molti anui della loro vita, l'ebber tosto calmato, assicarandolo che iu amore siccome in guerra, ogaj stratagemma. è permesso, e che il Cavaliero, avvezzo a vivere fra guerrieri non avea al certo creduto d'offenderlo, essendoseme d'uno a suo pro servito.

Il Barone persuaso da tali argomenti, di buor cuore perdono, e strinse al suo seno la giovine coppia. In lieti conviti, ed in splendide feste, più e più giorni furon spesi. I congiunti e gli amici colmarono di gentilezze, e di affettuose cure, il nuovo membro della famiglia; e possentimotivi a far ciò li spingevano, che nobile, valoroso, e sopra ogni altra cosa, ricchissimo

egli era.

Le Zie attonite e mortificate rimasero, accorgendosi forse un po' tardi, che il lor metodo di educazione non era ben riuscito, ma ne diedero la colpa al non aver provveduto, ad ogni possibile ovento, col guernire d'inferriate le finestre. L'una di loro irritata, oltre ogni dire rimase al veder sconcertata, la maravigliosa avventura, in cui aveva preso parte, e nel vedere cangiato in uomo, l'unico spettro che l'era riuscito vedere.

Gli sposi vissero insieme felici per lunghi anni, dal fondo del cuore, vive grazie rendendo, a genio del Barone, per le maravigliose leggande, la cui merce erano stati avvinti dai dolci nodi

d' Imenc.





